# CEI Ideal Gallego

JUEVES 19 | 9 | 2024 A CORUÑA | Año CVII | Nº 39.606 | 1,40 EUROS | www.elidealgallego.com | Fundado en 1917



# Explosión blanquiazul

DEL Dépor presenta en Marineda City sus equipaciones de esta campaña ante decenas de personas [PÁGS. 36-37]

#### Naturaleza [PÁGS. 2-3]

La plaga
del picudo
rojo obliga a
talar otras 43
palmeras en
varios puntos
de la ciudad y
afecta ya a ocho
ejemplares de
Méndez Núñez



#### Legislación [PÁG. 5]

La hostelería coruñesa augura una fuerte caída de ingresos si el Gobierno sigue la recomendación de la UE de que no se fume en las terrazas

#### Obras [PÁG. 8]

Los vecinos de las Casas de Franco le dan el visto bueno definitivo al último proyecto municipal para la zona, que incluye todas sus peticiones

# La plaga del picudo rojo obliga a talar otras 43 palmeras por toda la ciudad

Los escarabajos roen ya varios de los troncos de Méndez Núñez, de gran valor patrimonial

#### A.P. / L.F.



La Concejalía de Medio Ambiente hace todo lo posible para frenar su avance. Pero parece imparable. La plaga del picudo rojo, el escarabajo asiático que devora palmerales enteros por toda España, es el causante de las talas que hacen desaparecer ejemplares en las zonas verdes de la ciudad. Sin ir más lejos, en el último trimestre del año se talarán 43 nuevas palmeras. Otras serán objeto de cirugías, en este caso en

un punto tan emblemático como los jardines de Méndez Núñez, al que se trata de proteger a toda costa.

Los informes que recibe el Ayuntamiento del contratista del servicio de mantenimiento de jardines del lote l refleja que se talarán doce ejempla-

res y 28 están con tratamiento de endoterapia. Este primer lote corresponde a varias zonas donde se ha detectado picudo en las palmeras que tendrán que ser taladas: plaza de Portugal (tres ejemplares); plaza de Recife (cuatro); Conservatorio (uno); Monasterio de Caaveiro (uno); plaza de Maestro Mateo (uno); plaza de Zalaeta (uno); y Monasterio de Cimas (uno). El lote 3, que agrupa al resto de la ciudad, contabiliza 93 palmeras a tratamiento preventivo y la necesidad de talar 31, de las cuales 25 se asumen bajo el contrato y, el resto, fuera del acuerdo.

#### Cirugía

**EJEMPLARES** 

de los jardines de

Méndez Núñez tendrán

que ser sometidos a ci-

rugía, ya que el parásito

está en el interior

El tiempo sigue siendo cálido, así que cuando se pasea por los jardines de Méndez Núñez uno agradece las sombras de sus emblemáticas palmeras. Sin embargo, estos árboles también están sufriendo la plaga del picudo rojo. Ocho de ellos tienen que ser sometidos a cirugía. A simple vista es posible observar cómo en la copa algunas ramas están mustias. Sobre todo el penacho central, cuando decae, es el primer signo de que este escarabajo

asiático se ha abierto paso en el interior del tronco. Según confirman los expertos consultados, la cirugía es algo que solo se lleva a cabo cuando el parásito está en el interior

Los informes del servicio de mantenimiento de jardines del lote 2 (que

comprende Méndez Núñez) es optimista: señala que los ocho árboles que se encuentran afectados tienen entre un 70% y un 80% de viabilidad. Estos ejemplares se encuentran dispersos por todo el jardín, desde la Rosaleda



El palmeral de Méndez Núñez, con sus 70 ejemplares, es el más grande de Galicia que todavía subsiste | CARLOTA BLANCO

# Un parásito que se detectó por primera vez en 2017 y que se cobra un centenar de víctimas

Los datos excluyen

las que se encuentran

en propiedades y

jardines privados

Entre octubre y noviembre de 2023 fueron más de veinte palmeras las que desaparecieron del patrimonio arbóreo de la urbe, una de las etapas en

las que se recuerdan más talas por esta causa. Desde 2017, cuando se detectó por primera vez la presencia del temido escarabajo asiático en los ejemplares de la ciudad, se han perdido en torno a un 10%, según fuentes municipales. Si hace

siete años había 900 palmeras, ahora quedan poco más de 800, pero a esta cifra hay que sumar las 43 nuevas que se talarán, por lo que el total continúa en descenso. Hay que precisar que estos datos excluyen las que se encuentran en propiedades y jardines privados, por lo que es difícil conocer el número exac-

to de ejemplares que hay.

El ingeniero forestal Carlos Franco pronostica que, con el paso de los años, "no quedará ninguna palmera". Además, comenta que "la probabilidad de ataque es mayor cada año, a no ser que haya algún com-

ponente climático que no sea de su gusto y se marche de la ciudad". Añade que solo es efectivo "un tratamiento riguroso; el resto, morirán", por lo que el optimismo no reina entre los expertos. •

hasta el Copacabana. El resto serán sometidos a un tratamiento preventivo, como lleva haciéndose desde hace años, para tratar de alejar al picudo. José Ramón ción Amado, concejal del PP, mostró su preocupación por la evolución de lo

de la plaga tras examinar los informes de estas concesionarias: "Instamos al Gobierno municipal a incrementar la labor de prevención y de cuidados de elementos tan singulares como el palmeral de los jardines de Méndez Núñez y en otras zonas de la ciudad". Es verdad que estos parásitos campan a sus anchas por toda la ciudad, a pesar de los esfuerzos de Medio Ambiente por proteger las palmeras que se encuentran en terreno público. Existen dos

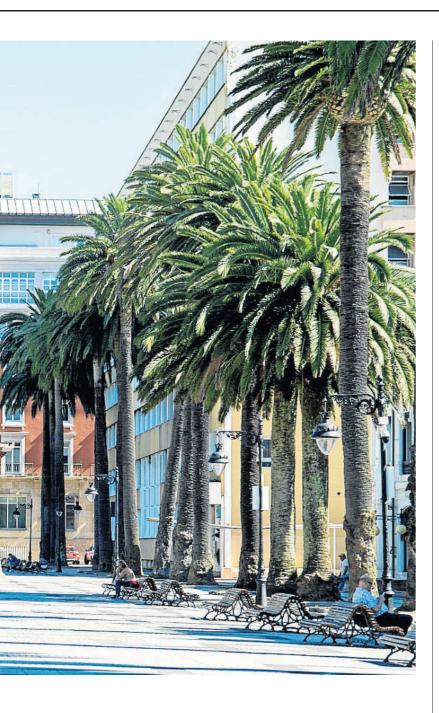

tipos de tratamiento: la inundación, que consiste en rociar el exterior con el repelente, y la endoterapia (aplicar la sustancia en el interior del tronco, donde anida el escarabajo).

#### **Expertos**

Pero se trata de una plaga muy agresiva y simplemente a menudo el mejor remedio es la tala. En el informe examinado por el PP figuran nada menos que los 43 ejemplares mencionados por toda la urbe, aunque no en Méndez Núñez, que se suman a los más de cien que se han ido retirando a lo largo de los años en los distintos puntos. "En el caso de las palmeras taladas, instamos a sustituirlas por otras especies arbóreas autóctonas que no se vean afectadas por el picudo para que no disminuya el arbolado de la ciudad, tan necesario para el medio ambiente", reclama Amado. Pero si ocurriera lo peor y fuera necesario derribar uno de los setenta ejemplares que forman el mayor palmeral que subsiste en Galicia, resulta difícil imaginar que se sustituyeran por cualquier otra especie. Sin embargo, quizá es conveniente que los coruñeses vayan haciéndose a la idea, porque ninguno de los expertos consultados se ha mostrado muy optimista al respecto, incluidos un par de organizaciones ecologistas.

Ya hace dos años, el Grupo Naturalista Hábitat y Adega advertían de que las probabilidades estaban en contra, pero todos coinciden en que uno de los factores que determinará la longevidad del palmeral es cuánto dinero está dispuesto a invertir el Ayuntamiento en mantenerlo. Existen toda clase de trampas, repelentes y sensores que permiten una detección temprana, pero el picudo solo necesita un buen año para reproducirse hasta niveles incontrolables. Para los técnicos es solo cuestión de tiempo.

# Los científicos de la Universidad ya han descubierto este año dos nuevas especies invasoras

Algas en San Amaro y hierbas en Cecebre son los peligros más recientes para los ecosistemas locales

#### **ABEL PEÑA** A CORUÑA

A principios de junio, expertos de la Universidad descubrieron una nueva especie invasora en la orilla del embase de Cecebre: la planta 'Crissula helmsii', procedente de nada menos que de las Antípodas. Pero la planta neozelandesa no es el único hallazgo en lo que va de año. Al mes siguiente, se descubrió un alga asiática, la 'Rugulopteryx okamure' que ha arraigado entre San Amaro y el dique de abrigo.

El investigador del grupo Bio-Cost que informó del hallazgo, Rodolfo Barreiro, alertó de que la presencia de la invasora en esta zona es "brutal". "Está todo el fondo marino absolutamente cubierto, desde San Amaro hasta donde empieza el dique de abrigo", afirma. En contra de lo que pudiera pensarse, la aparición del alga en A Coruña es reciente. "El año pasado no estaba aquí. Esto se ha puesto así en unos meses, porque tiene una capacidad de crecimiento impresionante", subraya el científico

#### La larga lista

Estas dos especies invasoras se suman a las más de 40 registradas por los ambientalistas: insectos, pájaros, anfibios y plantas, según el Grupo Naturalistas Hábitat. En todos los casos, su efecto en el medio ambiente es negativo. Generan lo que se denominan "pérdida de biodiversidad". Es decir, que desplazan y eliminan a las especies autóctonas hasta convertirse en la dominante.

La crissula, por ejemplo, afecta a la calidad del agua y, por supuesto, a la flora y fauna nativas. Ahora comparte espacio en el embalse de Cecebre con otros 'inmigrantes' como el cangrejo rojo americano, la tortuga de orejas rojas, la carpa dorada y el visón

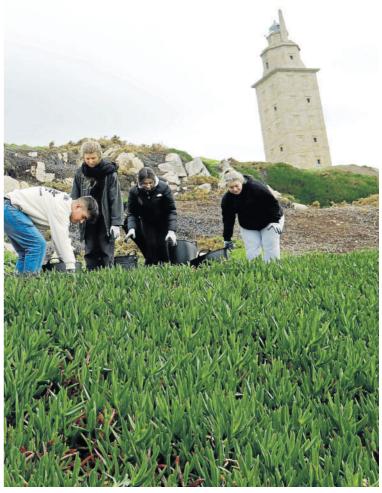

Voluntarios retiran uña de gato en el entorno de la Torre | PATRICIA G. FRAGA

americano, la almeja corbícula o la trucha arcoiris, por citar unos cuantos de una larga lista.

Entre las aves que sobrevuelan sus aguas se encuentra, por ejemplo, el ganso del Nilo, o el pico de coral. La mayoría procede de sueltas, como las tortugas de orejas rojas. La gente se cansa de ellas y las deja en cualquier sitio. Algunos ejemplares no sobreviven, pero los que lo hacen se aclimatan bien gracias al clima templado de Galicia, que ofrece unas condiciones favorables para una gran cantidad de especies. Una vez se aclimatan, comienza la

Aunque algunas mueren al llegar a Galicia, otras muchas consiguen sobrevivir y se aclimatan bien explosión demográfica, como la del cangrejo rojo, que tuvo lugar en los años noventa del pasado siglo. Pero en la naturaleza siempre existen depredadores. Ahora hay especies autóctonas de aves que han desarrollado el gusto por este crustáceo, como el somormujo o la garza real.

#### La uña de gato

El entorno de la Torre está amenazado por la planta sudafricana conocida como uña de gato. Desde 2017 acuden voluntarios a la zona para limpiar una parte del terreno, gracias a una iniciativa del Grupo Hábitat apoyada por el Ayuntamiento.

Se ha limpiado menos del 50 % de la superficie del ENIL (Espacio Natural de Interés Local). Y es que la uña de gato se aferra las rocas más cercanas al mar, en lugares prácticamente verticales, donde no se puede acceder sin los equipos adecuados, lo que dificulta la intervención de los voluntarios.

# La Xunta insiste en pedir a A Coruña que instale el quinto contenedor

Ángeles Vázquez señala que colaborarán con Nostián; "pero non podemos saltarnos a lei", apunta

#### R.L. / EP A CORUÑA

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, instó ayer al Ayuntamiento a "cumplir a lei" en relación a la planta de tratamiento de residuos de Nostián, ante un modelo basado actualmente en el húmedo-seco, además de reclamar la necesidad de implantar el quinto contenedor. "Colaboramos con Nostián igual que co resto de sistemas, pero non podemos saltarnos a lei", manifestó Vázquez en la inauguración del I Foro técnico de la Alianza Gallega por el Clima, celebrado en Palexco.

Aprovechando su presencia en el acto, recordó que existe "unha notificación ministerial que lle di que o sistema húmidoseco non ten cabida en Europa". "Tiñan que haber implantado o quinto contenedor, ten que cumprirse esa planificación, esa lei", insistió la titular de Medio Ambiente, quien avanzó que el Gobierno autonómico se volverá a sentar de nuevo con el Gobierno local, al ser preguntada por la citada planta de tratamiento.

Y es que sobre esta cuestión, y en declaraciones a los periodistas, apuntó que tanto el Gobierno local como el Consorcio das Mariñas "non son alleos ao



La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante su intervención en el foro celebrado en Palexco

#### COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Xunta y las entidades adheridas a la Alianza gallega por el clima se reunieron ayer para impulsar la cooperación público-privada para el análisis y diseño de estrategias que permitan acelerar la adopción de prácticas de sostenibilidad ambiental "de cara a conseguir a neutralidade climática da comunidade". La iniciativa se creó en 2022, con 150 adheridos desde empresas, pymes, universidades, puertos, etc.

cumprimento da lei" y recalcó que "hai que implantar o quinto contenedor e facer a separación en orixe". "Corren o risco de non ter axudas de carácter medioambiental", apostilló la conselleira.

#### Retraso

En el pleno ordinario del mes de junio, la hasta entonces concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, responsabilizó a la Xunta del retraso en la licitación del contrato de Nostián. "A solicitude fíxose en xaneiro e a resposta chegou en maio a pesar de tódalas insistencias e comunicacións pola miña parte e tamén da concesionaria", apuntó. Es decir, la concejala responsabilizó al Gobierno autonómico de tardar cuatro meses en aceptar la autorización ambiental integrada para tratar los envases ligeros de forma separada.

En esta línea, la edil anunció que se estaba negociando con Ecoembes la colocación del quinto contenedor para separar estos envases ligeros. Díaz definió como "prioritario" este asunto.

A finales de julio, por otra parte, el Ayuntamiento y el Consorcio de As Mariñas llegaron a un acuerdo para elaborar u nuevo convenio para que el área metropolitana siga enviando sus desperdicios a Nostián. También acordaron poner en marcha la tramitación de los pliegos.

# El TSXG condena al Ayuntamiento a pagarle a la concesionaria de las aguas residuales de Culleredo

**REDACCIÓN** A CORUÑA

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró el derecho de la concesionaria de la gestión de saneamiento de las aguas residuales del Ayuntamiento de Culleredo, Gestión y Técnicas del Agua S.A., a percibir el importe de las tarifas por los servicios prestados en favor de los usuarios residentes de las urbanizaciones de Valaire y O Carón, situadas en el término municipal de A Coruña.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo explica en la resolución que, "tanto con base en el propio contrato, como con apoyo en la doctrina del enriquecimiento injusto", procedía abonar a la concesionaria las tarifas aprobadas que percibió (en todo o en parte) el Ayuntamiento de A Coruña.

La Sala concluye que la concesionaria tenía derecho a recibir el importe de las tarifas aprobadas, a cargo de todos los usuarios del servicio prestado. No obstante, según indica en la sentencia, "lo que consta en el expediente administrativo es que las correspondientes a los más de 700 vecinos de las urbanizaciones de Valaire y O Carón los cobró la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, sin que se las entregara después a aquella, sino al Ayuntamiento de A Coruña, que se lucró indebidamente

de unos importes por unos servicios que no prestó y cuyas tarifas consintió".

Ahí es donde, según los magistrados, "se produjo el enriquecimiento injusto o sin causa, al haber visto incrementada esa entidad local su patrimonio, con el correlativo empobrecimiento de la concesionaria que prestó el servicio". El fallo no es firme, pues contra él cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

#### La app de Astrid Rincones, entre las elegidas del programa Tech Angels Network

REDACCIÓN A CORUÑA

El Clúster TIC Galicia desarrollará dos aplicaciones de salud y bienestar, en el marco de su programa Tech Angels Network, a través de la alianza estratégica entre la tecnología Cinfo y Zenss, una iniciativa de la emprendedora coruñesa Astrid Rincones, y entre Quobis y el proyecto Cardi@ngel, de Jesús Velasco.

Zenss y Cardi@ngel son dos de las once ideas de negocio que se presentaron a Tech Angels Network, consiguiendo el apoyo de las empresas socias de la entidad Quobis y Cinfo, que actuarán como Tech Angels de estos productos, desde el proceso de diseño hasta su lanzamiento, previsto para el próximo año.

Cinfo, llegó a un acuerdo con la emprendedora coruñesa Astrid Rincones, impulsora de Zenss, una solución para acompañar a personas con problemas de salud mental. "A través do programa de preincubación Santander X Explorer transformei a proposta nun proxecto sostible e foi aquí onde me recomendaron presentalo a Tech Angels", comenta Rincones.

La aplicación está pensada para servir de apoyo a gabinetes y clínicas psicológicas, terapeutas o psiquiatras, para que puedan realizar un seguimiento más preciso de sus pacientes. A través de un diseño atractivo, funcional y amigable, el usuario puede utilizar la aplicación como un diario psicoemocional en el que indicar su estado anímico o utilizar la grabadora de voz para registrar los aspectos que más le preocupan.

Por otro lado, Cardi@ngel es una app de alerta inmediata, colaborativa y gratuita, dirigida a usuarios con enfermedades del corazón y a voluntarios que sepan realizar reanimación cardiopulmonar (RCP). "Con un solo clic en la pantalla del móvil por parte de la persona que está sufriendo el infarto. los voluntarios próximos a su localización recibirán un aviso para poder practicarle el RCP lo más rápido posible", señala Jesús Velasco.



Advierten de la cada vez mayor dificultad para facturar y creen que vetar el humo en las terrazas sería otro palo en la rueda

#### Guillermo Parga



Por si eran pocos los cabreos de los hosteleros con los dictámenes y las leves del Gobierno central, las quejas se elevan ahora hasta Bruselas. Y es que la última recomendación de la Comisión Europea acerca de los espacios sin humo ha provocado una nueva ola de indignación y pesimismo, pues la simple idea de sacar el tabaco y los vapeadores de las terrazas es, según los empresarios, una forma de reducir la capacidad de facturación.

Se trata exactamente de la misma reflexión y argumentos que esgrimieron cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de llevar a cabo una medida en esa dirección. Para el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, alrededor del tabaco hay una especie de juego, un 'sí, pero no', que trae de cabeza a quienes desean acondicionar sus establecimientos acorde a la legislación vigente. "Nuestra impresión sique siendo que prohíben por prohibir, porque al final en las terrazas no existen fumadores pasivos", explica. "No se sostiene y, si realmente piensan así, lo que deberían hacer es directamente prohibir el tabaco. Que lo hagan ya", añade.

Según Cañete, se trata nuevamente de una intromisión en la libertad de los hosteleros. "No hace mucho que pasamos por varias leyes que nos obligaron a hacer reformas y ahora vuelven con otra cosa más. Se están cortando libertades", lamenta.

#### **Dificultades**

Alberto Boquete, presidente de los hosteleros de La Marina, vive en buena medida de las terrazas v de la sed de aire libre de los cruceristas. Sin embargo, lo que más le preocupa es, de alguna forma, la improvisación. "Cada día me hablan de una nueva normativa y creo que deberíamos ser los locales los que eligiésemos y que avisemos al cliente en uno u otro sentido, por si prefieren ir a locales de fumadores o de no fumadores", subraya. "Como en todo, creo que la gente se acostumbrará y se adaptará, aunque si se limita será complicado trabajar en nuestro caso", pronostica.

En la misma línea se manifiesta Álvaro Victoriano, presidente de Coruña Cocina y responsable



del grupo Peculiar. "Puede que a la hora de facturar se note", advierte el chef.

#### **Ocio nocturno**

Dicen algunos fumadores que la copa y la cerveza tiran del tabaco y que es en la noche donde más intensidad de vapeado y calada hay. Por lo tanto, para el gerente del Cine París, Emilio Ron, puede ser el primer aleteo de un efecto mariposa fatal. "Era previsible y va a afectar mucho. Somos el último reducto fumador. Nos viene un cúmulo de circunstancias como la falta de personal o la presión fiscal. Seguramente vaya a redundar en cierres anticipados y jubilaciones", pronostica.

Finalmente, Antonio Ruiz, propietario de Piccadilly, Quai, La Calle y Queen, afirma que la pandemia ya obligó a situaciones semejantes: "Simplemente, lo que harán los fumadores será moverse un poco a un lado".

# Docuten traslada su sede central a Hi Coruña. el primer hub digital y epicentro de la innovación

**REDACCIÓN** A CORUÑA

Docuten, empresa líder en soluciones de la firma digital y factura electrónica, anuncia el traslado de su sede central en A Coruña. En octubre la compañía se mudará del polígono de A Grela, donde ha permanecido más de ocho años, al innovador espacio de trabajo Hi, situado en pleno centro de A Coruña, en la zona del puerto.

El traslado representa un paso estratégico para Docuten, permitiendo a la empresa trabajar en un entorno que fomenta la colaboración e intercambio de ideas con otras mentes afines. "Creemos en el valor de la comunidad y en las relaciones que surgen de compartir espacios con otras compañías que, como nosotros, apuestan por la innovación, y Hi es el tipo de proyecto colectivo que estábamos esperando", subraya Brais Méndez,

CEO de la compañía. El polígono de A Grela ha sido un entorno propicio para el crecimiento de Docuten, y la empresa expresa su gratitud hacia la comunidad local, especialmente a la Asociación de Empresarios, de la cual ha sido "orgulloso miembro". "Ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del polígono y en el apoyo a las empresas que operan", subraya Dani Cerqueiro, responsable de comunicación de la empresa.

El cambio es el reflejo natural del crecimiento sostenido de Docuten, que en los últimos años se ha convertido en una empresa referente en la digitalización de procesos de firma y facturación a nivel nacional.

A Coruña dio la bienvenida en septiembre de 2023 a Hi (Human Intelligence Hub), un innovador hub digital situado en su mismísimo corazón, el edificio ubicado junto a Palexco, epicentro de la innovación.



ANUNCIO DE PROCEDEMENTO ABERTO
SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN PARA AS
AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL SELECCIONADAS
NA CONVOCATORIA DPOO33 DO
ANO 2022, CÓDIGO EXPEDIENTE
PCO.001.2024.00155

Prazo de execución: Tres meses

Prazo de execución: Tres meses Presuposto IVE incluído: 79.860,00 € **Información:** Servizo de Patrimonio e Contratación. Perfil do contratante na Plataforma de Contratación do Sector Público en https://contrataciondelestado.es Proposicións: Poderán presentarse na Plataforma de Contratación do Sector Público até o día **25 de setembro de 2024** 

Público ate o usa 25 de la ás 23:59 horas

O PRESIDENTE
Valentín González Formo
A SECRETARIA XERAL
Amparo Taboada Gil



Hace 25 años, en El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1999, se informaba del plan del Ayuntamiento para instalar 220 pivotes junto a los bordillos para proteger de los coches tanto a los peatones como al enlosado de las aceras. Era el día después de la visita del Deportivo al Santiago Bernabéu, donde el equipo coruñés estuvo a punto de llevarse la victoria gracias a un gol de Djalminha, pero acabó empatando 1-1 después de que Raúl igualara en la recta final. En 1974, medio siglo atrás, las hermanas coruñesas Branca y Elisa Riedwyl presentaban su primera exposición de pintura en la Asociación de Artistas. Hace 100 años, tal día como hoy de 1924, uno de los temas que trataba El Ideal Gallego era el regreso a los ensayos de Cántigas da Terra.



HACE 25 AÑOS: Domingo, 19 de septiembre de 1999

# Más de 200 pivotes impedirán que los coches estacionen sobre las aceras

Las aceras se protegerán de los conductores con bolardos. El gobierno local comprará 220 pivotes para instalarlos junto a los bordillos de los pasos peatonales y evitar así que los coches estacionen encima, dañando las losas. El Ayuntamiento invertirá dos millones de pesetas en un plan para garantizar el buen estado del enlosado de las calles y la seguridad de los peatones, que en no pocas ocasiones se ven obligados a invadir la calzada porque la acera está ocupada por los vehículos. Esta actuación forma parte de una campaña iniciada hace meses y que ha llevado a instalar estos mojones en buena parte de las calles del centro, zona de la Pescadería y acceso a la Ciudad Vieja, así como en otras vías de carácter peatonal. Las calles estrechas son otras en las que se prevé colocar estos pivotes para defender a los viandantes.

También ayer, sábado 18 de septiembre de 1999, el Deportivo sumó un punto en el Santiago Bernabéu (1-1), en un encuentro en el que el conjunto coruñés se adelantó gracias a un espectacular gol de Djalminha. El tanto del brasileño, obtenido en el minuto dos de la segunda mitad, y el sólido sistema defensivo planteado por Javier Irureta permitieron a los coruñeses concebir esperanzas de ganar, pero un error del portero Songo'o permitió a Raúl igualar en los últimos instantes del partido.

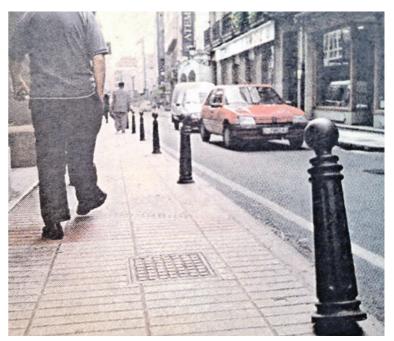

Los pivotes para proteger a los peatones y al enlosado de las calles | PEDRO PUIG



HACE 50 AÑOS: Jueves, 19 de septiembre de 1974

# Exposición pictórica de las hermanas Riedwyl

Branca y Elisa Riedwyl, dos hermanas coruñesas de padre suizo que presentan su primera exposición de pintura en la Asociación de Artistas, tendrán durante diez días sus obras dispuestas a la crítica, al deleite y a la curiosidad del público. "Somos unas hermanas muy amigas", afirma Elisa. "El caso es que así nos animamos una a la otra. Presentar una exposición por separado impone más", añade Branca.

En el capítulo de sucesos, Mercedes López Núñez –de 56 años y domiciliada en Camino del Pinar– declaró que el pasado 17 de septiembre de 1974, a las 19.30 horas, pasaba de los jardines de la Plaza de Portugal a la cafetería Plaza cuando le atropelló una furgoneta que venía de Calvo Sotelo a la Avenida de La Habana. Nadie comunicó este hecho, pero a las 24 horas fue denunciado en la Jefatura de Policía.



HACE 100 AÑOS: Viernes, 19 de septiembre de 1924

# Cántigas da Terra reanuda sus ensayos

Después de un pequeño descanso con motivo del regreso de la última excursión realizada, Cántigas da Terra ha reanudado los ensayos, a fin de concurrir en Corcubión en las próximas fiestas de las Mercedes. En uno de los escaparates de la calle Real ha quedado expuesta la valiosa corbata regalada a Cántigas por su similar El Sabor de la Tierruca, de Santander.

Mañana, sábado 20 de septiembre de 1924, termina la expedición de papeletas de opción al magnífico automóvil que regala la Asociación de la Prensa. La adjudicación se efectuará pasado mañana, domingo, públicamente y ante notario, en el local y a la hora que oportunamente se anunciará. Hoy y mañana, hasta las seis, pueden los lectores que lo deseen recoger las papeletas que restan, al precio de dos pesetas, en las administraciones de los diarios locales.



# Mareas no tan vivas en A Coruña y 'lagarteiras' menos 'mordientes' en Betanzos

La ausencia de lluvia y viento minimizaron la acción del aumento del nivel del agua

#### D.S. / L.T. A CORUÑA/BETANZOS

La llegada del otoño es inminente, y con él, los fenómenos habituales en esta época en la ciudad herculina, las mareas vivas. No obstante, pese a la previsión de que en la pleamar de ayer, sobre las 17.16 horas, las mareas iban a azotar la costa coruñesa sin piedad, esto finalmente no fue así.

La explicación se debe a que, aunque efectivamente sí se produjo la subida más alta de mareas en las últimas dos décadas en A Coruña, al no ir unido de oleaje o fuertes vientos, el mar no registró una subida tan notoria como la que se pudo apreciar hace unas semanas en algunas playas coruñesas, según explica Francisco Infante, delegado territorial de la Aemet en Galicia.

Esto se produjo días antes de terminar agosto, cuando la playa de Orzán acogió un episodio de mareas vivas que pilló por sorpresa a los bañistas, viendo cómo la marea abordaba el arenal en

su totalidad. Las previsiones de esta semana eran superiores, sobre todo, durante la bajamar y la pleamar de ayer, y hoy, jueves, produciendo una bajada en la superficie arenosa, y que la marea se eleve por encima de los cuatro metros y medio de altura.

Este fenómeno se debe, en gran parte, a que la Luna coincide con el perigeo, es decir, el mayor acercamiento al planeta, así como el efecto gravitatorio que tienen sobre el océano la Luna y el Sol, lo que supondrá que la fuerza que ejerce sobre las masas de agua sea más fuerte de lo

La primera marea alta de estos días se produjo a las 05.00 horas de ayer, continuando por la tarde, a las 17.00 horas, lo que conllevó una gran subida, pero menos apreciable que semanas antes.

Durante el día de hoy, las pleamares y bajamares se retrasarán algunos minutos con respecto a las de ayer. Habrá dos mareas altas, a las 05.40 horas y minu-

Durante el día de hoy se espera que se produzca una subida de medio metro superior al pico del mes



tos antes de las 18.00, mientras que la única marea baja será a las 11.40 horas.

Este pasado miércoles por la mañana ya se produjeron algunos récords en el área metropolitana coruñesa, concretamente a las 11.02 horas, cuando el nivel del mar había descendido tanto. que prácticamente se podía cruzar andando desde As Xubias hasta Santa Cristina.

La previsión es que durante el día de hoy, jueves 19, se produzca una subida de medio metro su-

"Si llega a coincidir con temporal, sería mundial", dijo un empresario desde una de las naves del puerto betanceiro

perior al pico del mes, siendo las mareas más altas en toda Galicia en los últimos 19 años.

#### **Crecida del Mandeo**

En Betanzos, sin embargo, las conocidas como 'lagarteiras' volvieron a desbordar el Mandeo y el Mendo, con anegaciones en los muelles, donde la peor parte de la llevaron las naves comerciales, y O Malecón da Ribeira, donde el agua de coló en uno de los edificios del Grupo Brigantium.

Los residentes han aprendido a convivir con estas mareas, habituales en el mes de septiembre, e insisten en que nada puede contener el agua ni la 'visita' anual del Mendo y el Mandeo.

En esta ocasión, a pesar de la alerta activada y del nivel que alcanzaron los ríos y la ría, las inundaciones se quedaron en "suaves", como indicó uno de los empresarios afectados que, en

cualquier caso, advierte: "Si llega a coincidir con temporal, sería mundial", comentó mientras sequía la evolución de la marea en los muelles de Betanzos.

En este sentido, las condiciones meteorológicas fueron favorables y, sin lluvia ni viento, se minimizaron los daños, tanto en el casco urbano como en los núcleos bañados por el Mendo, como A Acea o Roibeira.

El Ayuntamiento de Betanzos mantiene activada la alerta por inundaciones y, desde los servicios de emergencias del municipio, no se descarta que la pleamar de hoy sea mayor, con lo que continúa la prohibición de aparcar en O Malecón da Ribeira y tanto Protección Civil de Betanzos como los operarios encargados de los bombeos de O Malecón permanecen vigilantes, de acuerdo con las indicaciones del Gobierno de María Barral.

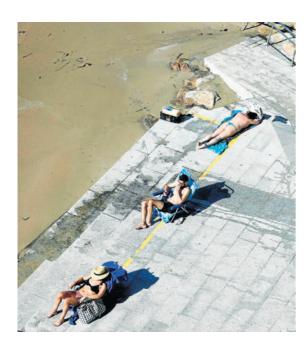

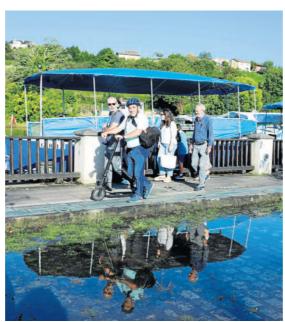



A la izquierda, bañistas toman el sol en el paseo para asegurarse de que el agua no les alcanza; y en el centro y a la derecha, los muelles de Betanzos | P. G. FRAGA



Un momento de la reunión de los vecinos

# Los vecinos de las Casas de Franco le dan el 'sí, quiero' definitivo al Ayuntamiento

La reunión determinante de la Plataforma acordó que el último proyecto cumple los requisitos de las reivindicaciones

#### **GUILLERMO PARGA** A CORUÑA

Ahora sí, la discrepancia entre los vecinos de las Casas de Franco y el Ayuntamiento es historia. Ruidosa y larga, pero historia. Cinco días después de conocer la última versión del proyecto municipal, esta vez sí, los residentes dieron el visto bueno y enterraron un hacha de guerra que, en realidad, llevaba tiempo quardada.

Y es que todas y cada una de las demandas que les llevaron a salir a la calle, alzar la voz y el altavoz y realizar varias performances se han cumplido: la reducción del muro inicial a cota cero, la instalación de contenedores para cada portal, el acceso optimizado para vehículos de emergencias e incluso un área reservada para la farmacia. Todo lo que se puso sobre la mesa durante meses, todo aquello que rezaban las pancartas y que parecía, en el primer trimestre del año, un punto de no retorno entre ambas partes.

El único conato de discrepancia pasaba por la longitud y el ancho de las zonas de carga y descarga, así como las medidas de acceso a los portales. No merecía la pena estirar el chicle, consideraron los vecinos, que ya han trasladado el ok al Ayuntamiento.

Se pone así fin a un año de tiranteces, desde que la obra fue adjudicada en julio de 2023 y se estableció un plazo de ejecución de cinco meses. La intención del Ayuntamiento es retomar los trabajos lo antes posible, esta vez con el beneplácito de los principales beneficiados. De hecho, las obras estaban paradas como señal de buena voluntad para el acuerdo.

## La Junta de Gobierno da luz verde al nuevo mapa de ruido y a 520 viviendas sociales

#### **REDACCIÓN** A CORUÑA

La Junta de Gobierno Local se reunió ayer en el palacio de María Pita para dar luz verde, entre otros asuntos, al nuevo mapa de ruido y a las 520 nuevas viviendas de protección oficial en el barrio de Xuxán.

El nuevo mapa de ruido quedó así aprobado de manera definitiva tras el periodo de exposición pública y alegaciones. Se trata de una herramienta de diagnóstico que mide el impacto de la contaminación acústica que provoca el tráfico rodado y ferroviario, así como el derivado de la actividad industrial. Desde María Pita aseguran que desde 2016 hasta 2023 ya se ha reducido un 12% el tráfico rodado.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó la modificación puntual del PXOM que permitirá la creación de medio millar de nuevas viviendas en Xuxán. También se aprobó la licencia para la construcción de un nuevo edificio de 97 viviendas y 17 plantas en el Sector-7.

En materia de urbanismo, la Junta de Gobierno también adjudicó de manera definitiva a Hércules Diggers la demolición del esqueleto del Martinete. Las actuaciones, para las que se invertirán 773.000 euros, finalizarán en el primer trimestre de 2025

#### Elviña y Sagrada Familia

El Gobierno municipal también concedió las licencias para remodelar los complejos deportivos de Elviña, Sardiñeira y también del IES Rafael Dieste.

Por otro lado, se aumentó en cuatro millones la inversión para el mantenimiento de aceras y carreteras, alcanzando los diez millones. También se licitó la humanización de la calle Sagrada Familia, en el tramo entre las calles San Jaime y Nosa Señora da Luz.



La Junta de Gobierno Local, en la sesión de ayer en María Pita

#### La Cámara acoge un encuentro sobre el valor del talento sénior con la intervención de Romay

#### **REDACCIÓN** A CORUÑA

La Cámara de Comercio de A Coruña acogerá el próximo miércoles a las 09.00 horas, el 'Encuentro Formativo Silver Talent', una iniciativa que pone en valor el talento sénior impulsada por Fundación Universidad Empresa y el diario del segmento sénior.

En el acto, que tendrá lugar en el salón de actos de la Cámara

de A Coruña, el exjugador de baloncesto y actual Presidente del Comité de Expertos de Cultura, Turismo y Deporte de 65YMás, Fernando Romay protagonizará una mesa de debate junto a un exalumno del Programa Empleo 45+ de la Cámara de A Coruña, en la que hablarán sobre su caso de éxito, los beneficios y aprendizajes de haber participado en el programa y los retos a los que se ha enfrentado.

# El PP preguntará en el pleno qué hace Inés Rey "para que Alvedro despegue de una vez"

#### **REDACCIÓN** A CORUÑA

El grupo popular preguntará en el Pleno qué está haciendo Inés Rey para cumplir la moción presentada por el PP, y aprobada en el pleno de julio, tras haberse reunido con el comité de empresa de Alvedro y con la Plataforma Alvedro Vuela más Alto, en la que insta a adoptar medidas para frenar para la pérdida de pasajeros, destinos, frecuencias y operaciones en nuestro aeropuerto.

En total, en los ocho primeros meses del año ha perdido un 1,2% de pasajeros respecto al año anterior y y aún no ha recuperado las cifras previas a la pandemia, perdiendo un 9% respecto a 2019, y las operaciones han descendido en lo que va de año un -12%. En marzo de 2024 el descenso de pasajeros fue del 3,9 por ciento; en abril 3,8; en mayo, un 1; en junio el 5,2; en

julio el 3,8 y en agosto el 6,2. Según el PP, "mientras el Gobierno municipal sigue sin gerente de Turismo y no tiene un plan para recuperar los destinos (Bilbao, Londres-Heathrow, Paris, Sevilla, etc) y frecuencias perdidas (Barcelona, Canarias, etc)", por lo que en la moción se le instaba a diseñar y ejecutar una política comercial destinada a la recuperación y captación de rutas aéreas en Alvedro, a tomar las medidas necesarias.



# Sin tren entre A Coruña, Santiago y Ferrol el fin de semana: así será el dispositivo de Renfe

Las obras que realizará el Adif los días 21 y 22 obligarán a cortar el tráfico y a recolocar a los pasajeros

#### L.F. / N.R. A CORUÑA

Este fin de semana será diferente para todos aquellos que tengan pensado viajar desde la estación de tren de San Cristóbal. Las obras de señalización de la estación intermodal conllevan el corte de la circulación ferroviaria entre A Coruña y Santiago entre los días 20 y 23 —aunque este último solo a primera hora— y afectará a los trenes que unen ambas ciudades, además de la conexión con Ferrol.

Para tratar de minimizar los problemas causados por esta incidencia, Renfe ha planificado una serie de transbordos por carretera para los servicios de Media Distancia, Avant, AVE y Avlo. Renfe programará la circulación de más de 250 autobuses durante todo el fin de semana, incluidos algunos servicios del viernes día 20 a última hora y el lunes 23 a primera, para posibilitar la llegada a destino de los clientes de los trenes de Larga Distancia que

conectan con Madrid. También se verán modificados los trenes de Media Distancia y Avant con transbordos por carretera por el corte de vía del Adif, los días 21, 22 y 23.

#### **Dispositivo**

El viernes, el primer viaje con transbordos será el Alvia 4175 procedente de Madrid. Saldrá de Chamartín a las 18.25 horas y llegará a las 22.42 a A Coruña. Los viajeros con destino Betanzos, Pontedeume o Ferrol tendrán que ir en bus. Ya el día 21, sábado, quedarán afectados los Alvia que salen de Madrid con destino Ferrol (a las 08.00 horas y 18.25), así como los que hacen el trayecto a la inversa (a las 05.15 horas y 14.20). Los que vienen de Madrid pararán en Santiago, donde cogerán un bus para llegar a A Coruña y Ferrol. En el sentido contrario, el travecto comenzará en Santiago, estación a la que los viajeros procedentes de Ferrol y A Coruña llegarán en autobús.

El día 22 los trenes que se ven afectados son los AVE Madrid-A Coruña y A Coruña-Madrid, cuyos pasajeros tendrán que realizar en autobús el trayecto entre Santiago y A Coruña. Lo mismo ocurrirá con el Alvia entre Ferrol y Madrid, que empezará su recorrido en Santiago (a donde llegarán en autobús los pasajeros procedentes de Ferrol y A Coruña), el mismo lugar al que 'aterri-

Trenes afectados por las obras



AVLO A CORUÑA-MADRID SE PRESTARÁ EN SU TRAYECTO COMPLETO COMO TREN VIGO-SANTIAGO-MADRID, CON TODAS LAS PARADAS INTERMEDIAS LOS PASAJEROS DE SERVICIOS DE MEDIA DISTANCIA Y AVANT CONTARÁN CON 222 AUTOBUSES Y MICROBUSES Y 48 SERVICIOS EXTRA DE TAXI

zarán' los procedentes de Madrid y desde donde volverán a salir a Ferrol y A Coruña vía bus. El último Alvia que obligará a los pasajeros a modificar su trayecto será el lunes 23, y es el que circula entre Ferrol y Madrid a partir de las 05.15 de la mañana, que llevará a sus pasajeros en autobús a coger el tren desde A Coruña.

Por su parte, el servicio Avlo entre A Coruña y Madrid-Chamartín se prestará estos días de afectación como tren Avlo Vigo-Santiago-Madrid, realizando todas las paradas intermedias. Además, entre el viernes 20 y el lunes 23 Renfe realizará por carretera los recorridos entre Santiago, A Coruña y Betanzos Infes-

ta en sus frecuencias de Media Distancia tanto en el Corredor Atlántico A Coruña-Vigo, como en el de A Coruña-Lugo-Monforte.

Renfe recuerda que en los vehículos que realizan los transbordos por carretera no es posible admitir mascotas ni bicicletas. Los horarios, además, podrían verse alterados.



Un taxi, en la nueva parada de Matogrande | CARLOTA BLANCO

# Los taxistas, molestos con su nueva ubicación en Matogrande: "Casi ni podemos arrancar"

L.F. A CORUÑA

Con motivo de las reordenación del tráfico en la calle Sebastián Martínez Risco, que ahora es de sentido único a través de un solo carril hasta el cruce con Luis Quintas Goyanes, el Ayuntamiento trasladó la parada de taxis unos metros. El cambio, sin embargo, no convence a los taxistas, que aseguran ser unas víctimas más de la caravana de coches que se ha generado esta semana en horas punta de entrada y salida en el colegio Liceo La Paz. "Ahora estamos del otro lado de la rotonda y al girar el bus, si hay tráfico, los coches se quedan delante de nosotros o muchos otros paran en doble fila para ir al estanco. Hay cola y casi ni podemos arrancar el coche por la caravana", explica el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez.

La anterior parada, donde ahora está la carga y descarga, per-

mitía girar hacia el Attica 21 y salir a Alfonso Molina, pero ahora la única alternativa de los coches, cuando hay tráfico, es ir por Juan Díaz Porlier. "Cuando estamos de primeros en la cola y queremos salir, todos los coches están en la rotonda y no podemos salir por la cola". Además, muchos padres de alumnos del colegio todavía no conocían esta semana que no podían acceder a Sebastián Martínez Risco desde la rotonda, lo que generó atascos. •



Millennium Proxima se puede usar de manera oficial desde 2022, pero sus fases de pruebas comenzaron en 2020 | QUINTANA

# La app Millennium Próxima llegará a su fin con la migración de usuarios a MillenniumQR

La primera aplicación que permitió el pago del bus con móvil se queda atrás para no depender del NFC

O.U.V. A CORUÑA

Hace cuatro años, las primeras fases públicas de prueba de la app Millennium Próxima ponían en el horizonte un futuro en el que el bus urbano se podría pagar sin necesidad de efectivo o de las tarjetas Millennium convencionales. En octubre de 2022, esta app ya era una realidad para todos los usuarios con Android compatibles con tecnología NFC (Near Field Communication).

Era precisamente esta tecnología la que impedía la universalización del pago del bus urbano con móviles, ya que ni Iphone ni las versiones antiguas de Android la podían utilizar.

Por este motivo, se desarrolló un segundo sistema de pago con móviles, que utiliza códigos QR y que se integra en la App Coruña (la aplicación que engloba la mayoría de servicios del Ayuntamiento). Esta será la aplicación que se deberá utilizar a partir de 2025, ya que Millennium Próxima dejará de estar operativa en diciembre de 2024.

El motivo de esta migración, explican desde María Pita, es que la modalidad de pago con QR "es más fiable" y aseguran que con ella se dan menos fallos, al no depender de que los dispositivos precisen de NFC.

No obstante, desde el Ayuntamiento se están poniendo en contacto con los usuarios de Millennium Próxima para informarles de la supresión de la aplicación y del proceso que deberán seguir para poder trasladar el saldo que les reste en sus tarjetas a la aplicación de QR.

En abril de este año comenzaron las pruebas para pagar el autobús urbano con QR, fase que acabó en junio con más de 3.000 usuarios en el momento de su lanzamiento oficial a toda la ciudadanía. Actualmente, según el Ayuntamiento, son más de 15.000 los usuarios y se espera que continúen aumentando, tras poco más de tres meses de uso. Va camino de superar los datos de Millennium Próxima, que en su primer año de uso alcanzó los 32.300. •

## La UDC se suma un año más al G-Night en nueve localizaciones coruñesas

**REDACCIÓN** A CORUÑA

La Universidad de A Coruña participará de nuevo en la organización del G-Night, celebrado el último viernes de septiembre con motivo de 'A Noite Europea das Persoas Investigadoras', con actividades en nueve ubicaciones diferentes de la ciudad herculina.

La Unidad de Divulgación Científica de la UDC será la encargada de organizar las diversas acciones que se desarrollarán en horario de mañana, dirigidas a la mayoría de escolares de las distintas etapas educativas, pero también para el público en general, y en horario de tarde, para todos los públicos. De hecho, la mayor oferta de actividades está concentrada a partir de las 18.00 horas.

La Escuela Técnica Superior de Naútica y Máquinas, la Domus, el campus de Elviña, el Muncyt, el Paseo del Parrote, los bares La Olímpica y Árnica, y la Casa Hamlet serán las diferentes ubicaciones en las que se desarrollarán la amplia oferta lúdica prevista.

En el caso del campus de Elviña, se realizarán dos visitas guiadas a sendos centros de la UDC, el Citecc y el Citic, donde los asistentes podrán conocer los ejemplos de proyectos de inteligencia artificial, así como los laboratorios de Hidráulica y Construcción. La amplia oferta también la albergará el campus de Ferrol, a través del Citeni de la Universidad de A Coruña.

El evento, que se desarrollará el 27 de septiembre, tendrá por lema 'Conciencias Creativas', relacionando así conocimiento científico y creatividad.



Actividad de la G-Night en La Olímpica, en una edición anterior



# EXPOSICIÓN DE FOTOS ABRAZANDO CORUÑA

Entrada gratuita de 8.00 a 22.30 h. Plaza de La Palloza 4



Talleres de vida

Recogida alimentos para Cocina Económica Espacio Lector



El artista materializó ayer sus ideas con la inauguración de su nuevo taller, en el corazón del Agra do Orzán. A pesar de que no pretende ser una galería, el coruñés planteará abrir su espacio a la ciudadanía para realizar pop-ups e involucrar a otras personas

# Reportaje | Manuel Suárez quita el corsé al arte coruñés: "¿Por qué no?"

#### **CLARA BERNAL** A CORUÑA

Se acabó el tiempo de ponerse galas para disfrutar del arte. A Coruña es una ciudad con potencial cultural, ha llegado el momento de que se suelte la melena y de que propios y extraños puedan disfrutar de una propuesta, la del pintor Manuel Suárez, que invita a entrar 'Hasta la cocina' del mundo artístico sin pedir permiso con la cabeza gacha.

Esa es la idea que se materializó ayer en el Agra do Orzán, avenida de As Conchiñas número 6, para quedarse y hacer la revolución a base de buen rollo y un leitmotiv claro: '¿Por qué no?'. "El ¿por qué no? es mi gran lema. Cuando las entidades me dicen que es muy difícil, yo digo ¿por qué no? Ahí está la actitud de cada uno", señala el artista.

#### La gota que colmó el vaso

Si bien su contagiosa actitud positiva no le falla como no lo hacen sus innegables dotes creativas, lo cierto es que el camino para decir "pasen hasta la cocina" no fue tan sencillo. La idea estaba, solo faltaba la alineación de astros que ha llegado ahora.

"Cambiarme de taller viene de hace tiempo. Me muevo bastante bien en el formato grande y tras hacer el mural de 60 metros para el Aquarium Finisterrae pensé: '¡Dios mio! ¿Cómo hice esto?'. Me dije que nunca más me pillarían en un asfixiómetro, que no quería sufrir en un local de 90 metros en el que, a lo mejor, trabajaba en 40. Fue la gota que colmó el vaso", explica Suárez.

Esa reflexión le ha llevado a un local de 300 metros en el corazón del Agra do Orzán. Porque sí, esta vez, el barrio del sur le ha ganado la partida a Monte Alto. Minipunto y punto para los vecinos que contemplan desde lejos la luz de la Torre de Hércules, ahora ya pueden decir que son un poquito más cool, una palabra que muchos utilizaron para preguntarle al pintor coruñés por qué no se iba al Malasaña coruñés.

La respuesta para él es sencilla: "No me importa la localización, me importa el espacio. No



Manuel Suárez, ayer, durante la presentación de su nuevo taller | PATRICIA G. FRAGA

creo que por estar en Monte Alto consigas nada. Soy de los que piensa que un local mola por el contenido, no por la situación".

#### El contenido

Quizás ahora se estén preguntando qué van a encontrar. Lo primero es un "campo base", como dice Manuel, un lugar de trabajo pero, eso sí, "dinámico". Su campo base es "el taller de un artista como debe ser, un espacio de trabajo accesible al público".

Es cierto que no es una galería, aunque los cuadros cuelguen de sus paredes y la gente pueda contemplarlos, pero tampoco es solo un lugar hermético donde encerrarse a trabajar sin contacto con el mundo exterior. La idea reside, como casi todo en esta vida, en la generosidad. "Los espacios hay que abrirlos, con mucha tranquilidad, sin miedo a la competencia, a los compañeros, a las galerías o al mercado".

"La finalidad no es ni de broma ser una galería pero, puntualmente, voy a abrir mi taller como se abren en Madrid o en Barcelona para hacer una pop-up, involucrar a alguien para que haga un poco de ruido y que todos respiremos ambiente cultural".

Tras la inauguración, su idea es habilitar una semana para que

la gente lo disfrute con tranquilidad y, poco a poco, a través de las redes sociales, hacer ver al ciudadano que esa casa artística está abierta si alguien lo solicita y que puede entrar sin más.

#### **Epicentro**

La idea no es nueva, es fruto de la observación, el análisis del contexto y del fluir del tiempo. "Madrid es ahora la capital, el epicentro, del arte. En la época de ferias aquello es un jaleo, todo está de bote en bote y es muy accesible y normal. Eso es lo que quiero para mi taller", destaca.

Además, el artista coruñés se ha dado cuenta de que "mucha gente no sabe cómo acceder a los artistas, no se atreve a preguntar y no disfruta más del arte por desconocimiento que, al final, es miedo al ridículo, a verte ignorante. Hay que dar la mano, ser realista, es lo que se hace en todos lados".

Manuel Suárez pide relajación para todos, artistas, galerías, coleccionistas y consumidores, para poder gozar, sin presiones, de uno de los placeres de la vida.

#### Potencia cultural

Tal vez así, con la calma que da el sentirse libre de prejuicios y el aire fresco, A Coruña se pueda convertir en la capital artística del noroeste peninsular. Atributos no le faltan, solo soltura, porque como indica Manuel, "los años y el bagaje te dan muchas armas para romper el encorsetamiento que nos da el mundo del arte tradicional y una ciudad pequeña pero que es devoradora porque tiene un montón de artistas, de compradores, de tradición pictórica y artística".

En algún momento algo de ese mundo se metió en su caparazón aunque la pasión sigue ahí dentro latiendo. Manuel Suárez aboga por un lenguaje claro, directo y cercano porque "hay grandes consumidores de arte, que no tiene nada que ver con comprar. nuestros clientes confían, solo hay que darle un giro para activarlo más". "El público funciona de maravilla y los artistas pensamos que no por el encorsetamiento en que intenta comprimirnos la sociedad y el mundo cultural. Yo opto por la tranquilidad, por el que todo va a salir muy bien. Además, ¿qué puede pasar?", señala risueño.

Sean pues bienvenidos a esta nueva aventura, para mirar, para comprar, para preguntar o todo a la vez pero, sobre todo, no se olviden de disfrutar y pasen 'Hasta la cocina'.

#### **D** MÚSICA

#### El Circo de Artesanos acogerá mañana un concierto de Julia Dopico y Rupert Twine

Mañana, a partir de las 19.30 horas, el Circo de Artesanos acoge un concierto a cargo del dúo que integran la bandurrista Julia Dopico y el pianista escocés Rupert Twine. Ambos interpretarán el programa musical que lleva por nombre 'Galaicos', en el cual se incluven una selección de creaciones populares y de compositores históricos de la comunidad gallega, adaptados a los instrumentos que tocan tanto Julia Dopico como el escocés Rupert Twine. La entrada a este concierto en el Circo de Artesanos, que durará aproximadamente una hora, será libre v gratuita.

#### **D)** HUMOR

#### El nuevo colectivo local Feroz Comedy Club se estrena hoy con un micro abierto en Don Giorgio

Un nuevo colectivo humorístico ha nacido en la ciudad. Se trata de Feroz Comedy Club, una entidad que ha sido fundada por Matías Cubilla, Ángela Triana, Chusco Somoza y Bruneti y que pretende ser "el referente del stand up en la ciudad herculina". El objetivo es aumentar las colaboraciones y sinergias entre los grupos de comedia gallegos. El colectivo ha sido bautizado como Feroz Comedy Club en homenaje a Pedro Brandariz. El gran estreno será esta noche, a las 21.30 horas, con una sesión de micro abierto en el pub Don Giorgio.

#### **D** BARRIOS

#### Los responsables de la Mardi Gras darán el pregón de las fiestas de Monte Alto el sábado por la tarde

Mañana y el sábado, 20 y 21 de septiembre, el barrio de Monte Alto celebrará sus fiestas. La actividad comenzará mañana a las 22.00 horas con una verbena, a cargo de Fania Blanco Show, en el patio del Víctor López Seoane. El sábado comenzará con una ruta de la memoria cívica de San Amaro. A las 13.30 horas habrá sesión vermú en la calle de la Torre con Son d'Aquí. Por la tarde, habrá juegos populares en el Campo de Marte. A las 18.45 actuarán Desastronauts. A las 21.45, los responsables de la Mardi Gras darán el pregón, antes de los conciertos de Ailá y Lamatumbá.

# **Los Latin Grammy** tienen sonido coruñés: Íñigo Quintero opta a mejor nuevo artista

El joven músico será parte de la representación española junto a El Cigala, David Bisbal o Valeria Castro

#### **REDACCIÓN** A CORUÑA

La próxima edición de los premios Latin Grammy tendrán acento coruñés. Y es que Íñigo Ouintero, una de las sensaciones musicales del último año, está nominado en la categoría de mejor nuevo artista.

El joven cantante y compositor de A Coruña, que saltó a la fama en 2023 con 'Si no estás', primer tema de un artista español en solitario que consigue el número uno mundial de Spotify, se disputará el Latin Grammy con Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Sofi Saar y Ela Taubert.

La representación española en los premios, cuya gala se celebrará el próximo 14 de noviembre, se completa con nombres como C.Tangana, David Bisbal, Diego El Cigala, Ale Acosta y Valeria Castro. Los canarios Ale Acosta y Valeria Castro optan al galardón a mejor interpretación de música electrónica por 'La ceniza', mientras que C. Tangana es uno de los nominados que optan al mejor video musical corto por 'Oliveira dos cen anos', en la que además aparece con el crédito de director.



El año pasado, cuando Quintero contaba solo 21 años, logró alcanzar el top 1 mundial de Spotify gracias a su canción 'Si no estás'. Actualmente, el artista coruñés cuenta con más de ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, donde su tema 'Si no estás' acumula ya 740 millones de reproducciones, o lo que es lo mismo, el equivalente a quince veces la población de toda España.

Quintero publicó este año su primer EP, 'Es solo música', con media docena de canciones como 'Desconocido', 'El equilibrio' o 'Lo que queda de mí'. Además, en junio de este año publicó un nuevo tema, bajo la denominación de 'Classico'.

En verano, su calendario contaba con una cita especial: iba a actuar en el muelle de Batería, en el marco del Morriña Fest, pero una pericarditis se lo impidió. Este mes se dejó ver como un fan más en el Recorda Fest.



Las patatas de Central Park, el establecimiento de la plaza de Vigo, lucharán por imponerse a otras catorce propuestas en el V Concurso Internacional de Patatas Bravas que se disputará el lunes en Palencia. El poder del producto local y una preparación diferencial respecto a las castellanas son sus grandes bazas

# Reportaje | Comerse el mundo a las bravas

#### **GUILLERMO PARGA** A CORUÑA

Ir a Palencia a convertirse en la mejor patata brava del mundo es algo así como si un castellano hiciese el camino a la inversa para reivindicarse rey de la tortilla de Betanzos. Osado, sí, pero no imposible. Al menos esa es la filosofía con la que el jefe de cocina de Central Park, Diego Hernán, y el responsable del local, Fernándo Estévez, se pondrán la salsa por montera y viajarán el domingo a Palencia para tomar parte en V Concurso Internacional de Patatas Bravas, donde se medirá a otras 14 propuestas, en su mayoría del interior de la Península.

Es precisamente de la gerencia, así como de la aceptación que las bravas de la casa suelen tener entre los clientes, de donde partió la idea. Ya no hay vuelta atrás. Para el Central Park ancha y picante es Castilla y León, por mucho que la tradición imponga. "Creo que los favoritos son los palentinos primero y los castellanos después, sobre todo por la tradición que entre ellos tiene su plato", reconoce el jefe de cocina. "Sería increíble poder meter a Galicia de lleno como favorita y campeona en el plato típico de otra tierra", añade.

#### Receta

El establecimiento de la plaza de Vigo confía plenamente en su proceso de elaboración, en el que resulta fundamental la calidad de la patata autóctona y el toque que ésta deja a la hora de pre-



Diego Hernán, jefe de cocina de Central Park, con la propuesta que llevará a Palencia | CARLOTA BLANCO

parar la salsa. "El primer paso es cocerlas al vapor y envasadas al vacío con la piel, para que cojan todo el sabor por dentro. Después las pelamos y hacemos una especie de masa con mantequilla y fécula, hasta que las cortamos en cuadraditos para un dorado bien fuerte", dice Hernán. "Para la salsa, utilizamos un jugo de carne muy reducido y un poco de pimentón ahumado, picante y dulce", agrega sobre la segunda parte del proceso. La ronda preliminar ya dejó un buen regusto entre el jurado, que decidió incluir al candidato coruñés entre las quince mejores propuestas de patata brava a nivel mundial. De cara a la finalísima del lunes esta se celebrará en forma de 'showcooking', o elaboración en vivo. La condición sine qua non es el nivel de picante: entre un 6 y un 7 sobre 10. "Es lo habitual en Castilla y León", aseveran los herculinos. "Ellos suelen hacer las patatas bravas con agua de mejillón, pero nosotros hemos buscando un estilo más casero y sencillo, emplear nuestro propio jugo para un sabor diferente", sentencian.

#### Así será la final

Los quince finalistas se verán las caras en el hotel Rey Sancho de Palencia, pero los clientes habituales de Central Park podrán seguir la evolución del certamen a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de la ciudad castellana, que emitirá un streaming. Además, la página web palenciabrava.es también ofrecerá las imágenes de un concurso que repartirá más de 4.000 euros en premios.

El campeón se llevará 750 euros en efectivo, una formación en Excelencia en Barra del Bar cortesía de Barra de Bar Consulting, 1.500 botellines de agua, 750 euros en productos de Coca Cola, una obra de arte del pintor Antonio Guzmán Capel, un lote de productos de Cerealto y un vídeo profesional para redes sociales valorado en 500 euros.

Para el segundo clasificado habrá 500 euros en efectivo, 1.000 botellines de agua y 500 euros en productos de Coca Cola, además de otra obra de arte del artista antes citado. Exactamente la mitad se llevarán las patatas 'medallas de bronce'.

## La cadena Cambalache abre en Matogrande un local sólo para recoger y reparto a domicilio

G.P. A CORUÑA

Si hay un establecimiento que ha resistido la embestida de las hordas de comida internacional ese es Cambalache, la fusión italo-argentina que, a sus 40 años, goza de una salud envidiable. La mejor prueba es la última apertura en el barrio de Matogrande y que eleva a doce el número de restaurantes en toda Galicia, cinco en la urbe.

Orencio Reigosa y Juan Cives concibieron hace cuatro décadas una fórmula entonces revolucionario y ahora todavía muy vigente y bajo la dirección de las mismas familias.

El nuevo Cambalache inicia su andadura en la calle Enrique Mariñas Romero, en el número 5, y se une a los de María Pita, avenida Barrié de la Maza, paseo de Ronda y Marineda City. Desde hoy, el nuevo establecimiento estará operativo en las principales plataforma de reparto y en la web de Cambalache. La particularidad del recién llegado será el no disponer de servicio de mesas, ya que toda la producción se enfocará a domicilio y para recoger. O, como dirían los modernos, take away y delivery.

Cambalache ya tuvo un centro de atención a los repartos a domicilio en la calle Posse, en la zona de Cuatro Caminos.



El nuevo Cambalache de Matogrande

# Área metropolitana 🗘 15

# El éxito de Lúa de Dexo: de montar térmicas a cultivar en Oleiros los tomates más agraciados de España

La explotación sostenible de Sonia y Fran acaba de hacerse con tres premios en el festival de Cantabria

Lucía Tenreiro



Los tomates más agraciados de España se cultivan en Oleiros. En concreto, en Lúa de Dexo. Una explotación sostenible que Fran Gil y Sonia Rodríguez, sus responsables, han convertido en un estilo de vida, sin artificios y con mucho respeto por el territorio de As Mariñas. Así lo confirman las tres distinciones conseguidas en el IV Festival del Tomate de Cantabria, celebrado hace unos días en el municipio de Torrelavega. Un éxito que no es novedad, porque con estas últimas suman cinco y en tres ediciones consecutivas: 2022, 2023 y 2024.

En esta ocasión se impusieron las variedades 'A Marola' y 'Mexilón de Lorbé', primero y tercero en la categoría de Mejor Cherry 2024, y con 'Purple Sonrise', elegido el tomate más bonito de cuantos concurrieron este año en el evento internacional de Cantabria. Porque también los nombres elegidos expresan su consideración con la tierra que cultivan: "Si, son todas variedades artesanais que nós rebautizamos", explica Fran Gil.

En Oleiros, al abrigo el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, Lúa de Dexo incorpora cada año nuevas semillas, que estudian al detalle desde que siembran hasta que producen y se consumen. Ofrece un centenar de variedades de tomates gourmet y decenas de otros productos, como berenjenas, alubias, chile, hierbas aromáticas o patatas, que comercializan entre particulares y establecimientos de restauración de A Coruña

En su caso, la apuesta pasa por las variedades autóctonas, por la excelencia y el sabor; por la calidad y no por la cantidad, como se evidenció en la cita cántabra, en la que se impusieron a agricultores "de toda España, de Portugal, Italia y Francia", e incluso de América. Porque sus tomates saben a tomate, huelen a tomate... Y la prueba está en los dos meses de lista de espera que tienen para alguna de sus variedades, las más agraciadas de España.

La explotación, incluida en la Guía de Produtos de Excelencia da Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas y certificada en su marca de calidad, nació como huerto de autoconsumo en 2016 pero la calidad de sus productos y



Fran y Sonia muestran orgullosos unos tomates de su explotación | CEDIDA

"A Marola' y 'Mexilón de Lorbé', primero y tercero en la categoría de cherry, y 'Purple Sonrise', el más bonito de 2024

la insistencia de sus vecinos llevó a Sonia y a Fran a inscribirse en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia en 2019 e iniciar una nueva etapa alejada de la anterior -como montador de térmicas en uno y otro extremo del mundo, y operaria de una empresa de empanadas- y dedicarse enteramente a Lúa de Dexo.

#### Infesta reclama a la DGT sistemas de control de velocidad en la AC-542

**REDACCIÓN** BETANZOS

La Plataforma Veciñal de Infesta solicitó, a través del registro de la Delegación da DGT (Dirección General de Tráfico) en A Coruña la instalación de dispositivos de control de velocidad en el tramo que va desde la rotonda de la A6, en Montellos, hasta la de As Cascas, en el tramo de la AC-542 que discurre por Betanzos.

"Infesta é o núcleo máis poboado de Betanzos despois do núcleo urbano, con numerosas vivendas, catro marquesinas entre a rotonda da autovía e o centro Pai Menni" pero con "tramos sen beirarrúas e nalgún caso moi estreitas, só un paso de peóns en dous kilometros e diversos accesos con pouca visibilidade á estrada autonómica ademáis dunha curva perigosa sobre a via do tren sen beirarrúas nin arcéns", denunciaron los residentes, que mantienen sus reclamaciones ante la Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos.

Según explicaron, la delegada territorial de la Xunta se comprometió con los vecinos a desarrollar una actuación integral de seguridad vial en este tramo, pero no estará acabada antes de dos o tres años, "polo que se fai necesario garantir o respeto do limite de 50 que a maior parte de vehículos supera a diario é nalgún caso con altíssimas velocidades nunha zona de intenso tráfico lixeiro e pesado e numerosos peatóns".



María Gómez impartió una primera sesión en el pazo de Arenaza | CEDIDA

## La Diputación abre las sesiones de inspiración y aprendizaje en el coworking del pazo de Arenaza

**REDACCIÓN** A CORUÑA

El Pazo de Arenaza acogió el curso 'As bases do teu Plan de Marketing' en el marco de la Rede Coworking Fest, que organiza eventos durante toda la semana en los distintos espacios coworking de la Diputación de A Coruña. El taller se diseñó para ofrecer una comprensión profunda de los fundamentos del marketing, abarcando desde el análisis

del mercado hasta la definición de estrategias y tácticas de comunicación, de la mano de María Gómez Domínguez

La experta guio a los asistentes a través de un proceso detallado, abordando los pasos clave para la creación e implantación de un plan de marketing, con un enfoque tanto teórico como práctico. Además, durante la sesión, los participantes pudieron resolver sus dudas y aplicar los conceptos aprendidos al desarrollar sus propios proyectos, indicaron desde la Diputación de A Coruña.

En la parte práctica, los asistentes contaron con el apoyo y asesoramiento de María Gómez, lo que les permitió aplicar los principios discutidos. Esta combinación de teoría y práctica "proporcionou un ambiente de aprendizaxe enriquecedor, permitindo aos participantes saír coa confianza e os coñecementos necesarios", explicó, en una nota, la Diputación de A Coruña.

# Budiño, Fillas de Cassandra y Fran Sieira actuarán en el Outono Cultural de Arteixo

El Ayuntamiento lanza un abanico de propuestas con 22 espectáculos y cuatro exposiciones de arte y fotografía

#### N.D. ARTEIXO

Los grupos Fillas de Cassandra, De Ninghures y Amoebo, así como el gaitero Xosé Manuel Budiño y la compañía de danza de Fran Sieira, actuarán en el Outono Cultural de Arteixo, que incluirá un total de 26 propuestas –22 espectáculos y cuatro exposiciones – de diferentes disciplinas. Para esta oferta lúdica cuentan con la Rede Cultural de la Diputación y la Rede Galega de Teatros e Auditorios de la Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais).

La música de sello autóctono será protagonista, con referentes del folk como Budiño y
bandas emergentes "cun futuro
prometedor", explican, como Fillas de Cassandra, De Ninghures
y Amoebo. "Tradición musical e
oral fusionada con ritmos modernos, feminismo e reivindicacións
efervescentes acompañados
dunha coidada e brillante posta
en escena", señala el Gobierno
local. Estos grupos, además de
A Banda da Balbina, tocarán los
días 18 y 19 de octubre.

Fran Sieira presentará su nuevo espectáculo, 'Ceibe3', junto a otros siete bailadores, mientras



Fillas de Cassandra, en el pasado festival Noroeste | CARLOTA BLANCO

que para públicos más jóvenes se oferta 'Ópera Breaks', del grupo Vella Escola, que fusiona breakdance con ópera.

#### **Oferta teatral**

Ibuprofeno Teatro llevará al centro cívico su 'Deadpan Karaoke', mientras que Esther Carrodeguas, de Butacazero, representará 'O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada'. Desde fuera de Galicia llegará

la compañía Tropos (Madrid) con 'La ratita presumida'. La Escola de Teatro Melandrainas de Arteixo propone un clásico del teatro español, "Un marido de ida y vuelta" y Faíscas, 'A pousada da pantasma coxa'.

Además, tendrá lugar el XXI Encontro de Bandas y el Orfeón de Arteixo se encargará de los Encontros Musicais en honor a Santa Icía. Toda la información está en www.arteixo.org.

#### Luciano Ferreño, vendedor de la ONCE en la avenida del Balneario, reparte 35.000 euros

N.D. ARTEIXO

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Arteixo un premio de 35.000 euros. Concretamente, fue en el sorteo del martes, día 17, y el encargado de dar la suerte fue el vendedor Luciano Ferreño Ferreiro desde su quiosco situado en la avenida del Balneario, número 51. El cupón del día 17, dedicado al 25 aniversario de la Denominación de Origen Protegida Melocotón de Calanda, repartió también cantidades importantes en localidades de Andalucía, Baleares y Región de Murcia.

No es la primera vez que Ferreño reparte fortuna. En agosto del año pasado el 'Rasca Millonario' de la ONCE dejó en la peatonal arteixana 5.000 euros y el propio vendedor reconocía en ese momento que había

dado diferentes premios con el Cupón Diario. Lleva desde 2017 en esa ubicación y ha creado "un vínculo con los vecinos en todos estos años", dice. Antes de Arteixo, apuntaba, despachó cupones en otras localidades.

#### **Diferentes premios**

En un comunicado, la ONCE recuerda que este sorteo del Cupón Diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.



Luciano Ferreño Ferreiro | QUINTANA

El presidente de Sogama, durante la comparecencia de ayer | CEDIDA

# Transformación digital y descarbonización, entre los pilares del nuevo plan de Sogama

**REDACCIÓN** CERCEDA

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, explicó ayer que la compañía está ahora mismo "agilizando el plan estratégico" 2024-2030, que busca mitigar la reducción en 2026 de los 18 millones anuales por la termoeléctrica, algo que ya ha desaparecido. La intención, avanzó, es presentarlo entre finales de octubre y principios de noviembre.

Domínguez dio a conocer las grandes líneas del nuevo Plan Estratégico, con cuatro pilares básicos, como son la transformación digital para ganar en eficiencia y eficacia, "apostando firmemente" por la inteligencia artificial y la robotización; la descarbonización de los procesos industriales, sustituyendo el uso de gas natural por un combustible renovable, potenciando al mismo tiempo el uso del ferrocarril para el transporte de residuos; la ampliación de la

actividad de la compañía a la recuperación de nuevas fracciones de residuos, como es el caso del textil; y la plena incorporación de la economía circular a su cometido, pretendiendo evolucionar desde una empresa de tratamiento de residuos a una empresa generadora de recursos. A partir de 2025 se abrirá una fracción nueva de residuo textil, por lo que ya trabajan en una planta de clasificación para dar servicio a los municipios en este ámbito.

# Las sentencias de Costa Miño obligan a solicitar otro millón más a Hacienda

La justicia apremia a abonar el justiprecio expropietario a varios afectados por la urbanización

#### L.T. BETANZOS

El Ayuntamiento de Miño tramita la solicitud de un préstamo de un millón de euros al Ministerio de Hacienda tras recibir nuevas sentencias en relación con las expropiaciones de Costa Miño. En concreto, del Juzgado de lo Contencioso de A Coruña, que obligan a abonar el justiprecio expropietario, que asciende a 552.895,08 euros de principal y unos 430.000,00 en materia de intereses, a diversos expropiados del sector urbanizable residencial-deportivo Costa Miño.

Para el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo, que convocó una sesión extraordinaria y urgente para abordar este asunto, "el escándalo urbanístico de Costa Miño vuelve a lastrar, una vez más, a la tesorería miñense, devolviéndola a un estado delicado", si bien los actuales responsables municipales están consiguiendo superar la situación "gracias a su sensata gestión de los fondos públicos", apuntaron desde Miño.

Faraldo agradeció a Hacienda "que dé salida a esta situación tan grave ofreciendo la alternativa de financiación con este tipo de préstamos, no teniendo que acudir a una entidad finan-



Imagen de archivo de una parte de la marcrourbanización Costa Miño | AEC

# **552.895** EUROS

corresponden al importe principal que hay que abonar, cantidad a la que se suman 430.000 de intereses

ciera en la que las condiciones serían menos ventajosas", continuó el alcalde, antes de lamentar que "una vez más, el Concello de Miño se ve arrastrado por las consecuencias de decisiones urbanísticas tomadas en el pasado, en este caso vinculadas al escándalo de la génesis de Costa Miño". "Nos enfrentamos a unas sentencias firmes que nos obligan a hacer frente a un pago considerable, tanto en concepto de principal como de intereses, lo cual pone en riesgo la estabilidad económica que tanto nos ha costado recuperar", expuso Faraldo.

El mandatario explicó que "no es una situación que hayamos buscado ni generado, pero es nuestra responsabilidad encontrar soluciones" y la solicitud de un préstamo de un millón de euros al Ministerio de Hacienda es "una medida necesaria para proteger los recursos municipales y asegurar que sigamos cumpliendo con nuestras obligaciones, tanto con los expropiados

como con los vecinos y vecinas de Miño". Así, aunque reconoció que "sabemos que esto supone una carga adicional", sostuvo que "no podemos permitir que el municipio retroceda en todo lo avanzado".

Ahora, al margen de estas últimas sentencias, "siguen pendientes de dictar las correspondientes a otras quince fincas, que supondrán un importe total similar", adelantaron desde Miño.

"Una vez más —lamentó el regidor miñense— tenemos que destinar recursos municipales a reparar decisiones del pasado, pero es nuestra prioridad garantizar que este revés no deteriore los servicios públicos ni las inversiones que ya están en marcha para el beneficio de todos los vecinos".

#### Un incendio calcina la trasera de un camión en la salida 567 de la A6

#### **REDACCIÓN** A CORUÑA

La trasera de un camión se incendió en la A-6, a su paso por Betanzos. El suceso ocurrió ayer sobre las 13.15 horas a la altura de la salida 567, en dirección Lugo, cuando las ruedas del eje trasero del remolque comenzaron a arder, según informaron el 112 y el Consorcio Contra Incendios e de Salvamento A Coruña.

Emerxencias de Galicia detalló que un particular dio la voz de alarma e indicó que en el arcén había un camión parado, que llevaba un remolque con un tractor que estaba ardiendo, pero que en principio nadie había resultado herido, tal y como después confirmaron los servicios de seguridad que acudieron a la A-6.

Hasta allí se desplazaron la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos de Betanzos, que informaron de que ardiera un eje y tres ruedas del remolque y las llamas se propagaron a la máquina sin generar daños personales.

#### **Colisiones de moto**

Dos motoristas resultaron heridos en la tarde de ayer en Cambre y Arteixo. El primer suceso, una colisión entre un coche y una moto, se produjo en la AC-214 a la altura del núcleo cambrés de Fabás.

El segundo fue en la calle Alcalde Baldomero González de Arteixo, donde una moto se precipitó hacia una calle inferior, indicó el 112 Galicia.

#### El BNG propone que la maestra María Vázquez, asesinada en 1936, dé nombre a un edificio municipal

#### **REDACCIÓN** MIÑO

El BNG propone dar el nombre de la maestra María Vázquez a un edificio público como "recoñecemento e homenaxe" de la ciudadanía de Miño. En su moción, los nacionalistas proponen que se cambie la denominación del CPI de Miño o del Local Social da Rúa "para homenaxear á mestra represaliada" en 1936.

"María Vázquez Suárez, militante feminista e mestra no concello de Miño durante a República, foi firme defensora dos dereitos da muller e a defensa da súa participación na vida política, motivos polos que foi asasinada en 1936", explicó el portavoz del BNG, Alberte G. Nicolás. "Este sería –expuso– o primeiro paso no recoñecemento e dignificación das máis de 90 vítimas represaliadas polo franquismo en Miño". •

## Fragas do Mandeo abre este sábado una nueva Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas

#### **REDACCIÓN** BETANZOS

La Fundación Fragas do Mandeo celebrará la XI Semana de Custodia do Territorio nas Mariñas desde este sábado, día 21 de septiembre, hasta el 29. Con el título 'Unha oportunidade para recuperar hábitats e especies', la iniciativa será similar a las anteriores en cuanto a contenido, "mesturando actividades de voluntariado coas de difusión",

con "recollidas de lixo na marisma de Mandeo e Mendo", actividades divulgativas sobre ecología y aves rapaces y un debate sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE.

Esta semana de la custodia cita anualmente a especialistas para difundir conocimientos y realizar actuaciones de mejora de hábitats "co obxecto de difundir entre os cidadáns os valores naturais da bisbarra, promovendo a súa preservación a

través da custodia do territorio", indica, en una nota, la Fundación Fragas do Mandeo.

Este modelo de protección del patrimonio natural permite a la ciudadanía comprometerse directamente en la conservación de sus espacios más cercanos mediante acciones de voluntariado y donaciones para la adquisición de montes de interés ambiental. La agenda de abre este sábado a las 16.00 de la mano de su eco-regata.

#### Vidas ejemplares

## ¿Está España deshilachándose?

E



LUIS VENTOSO

I osuno sindicalista Cándido Méndez, nacido en Badajoz hace 72 años y criado en Jaén, fue el líder de UGT entre 1994 y 2016. La verdad es que durante su etapa el sindicato hermano del PSOE no lució precisamente como una patena. Algunos de sus dirigentes acabaron hospedados en la trena por notorias chorizadas en León, Asturias y en los ERE de Andalucía.

Sin embargo, Cándido Méndez parece todo un patriota comparado con su sucesor, Pepe el de los fulares, un asturiano que se ha hecho nacionalista catalán por un penoso complejo de inferioridad. Ahora Cándido acaba de publicar un libro y ha tenido la honestidad de condenar con energía la amnistía y el cupo catalán. Además, aboga por la recuperación de la mili como herramienta para vertebrar España, porque a su juicio sufrimos un «deshilachamiento de la identidad nacional».

¿Tiene razón? ¿Se está deshilachando España? Me temo que es una de esas preguntas que solo se pueden responder a la gallega: sí... v no.

Sí, porque el modelo autonómico ha provocado un extrañamiento hacia la idea de España, que se convierte en una entidad lejana, toda vez que toda la vida diaria de la gente depende de la omnipresente instancia autonómica.

Sí, porque mientras los nacionalismos que aspiran a romper nuestro país y crear sus mini estados trabajan cada día en forjar su «identidad nacional», los que defienden la idea de España no acometen una labor similar.

Sí, porque los sucesivos gobiernos de la democracia no han hecho una promoción activa de la lengua, la cultura y la historia de España, sobre todo allí donde las amenaza el separatismo. Esa inhibición atiende en parte a la asombrosa empanada conceptual que lleva a confundir Franco y España, algo que se exacerba en una izquierda hoy antiespañola a efectos prácticos.

Sí, porque en dos regiones españolas, Cataluña y el País Vasco, el poder nacionalista se ha centrado en fomentar el supremacismo autóctono y el desprecio a España, hasta el extremo de que el español está ya proscrito en las aulas catalanas y va camino de ello en el País Vasco.

Sí, porque la inmensa mayoría de los intelectuales españoles tienen alergia a defender a su país (no vaya a ser que la izquierda, que domina la cultura, los señale y resulte que venden menos, que ya no los premian, ni los invitan a las cuchipandas y excursiones culturetas).

Y sin embargo, a pesar de todo eso... España sigue ahí, como una evidencia innegable, insoslayable, vivísima. No pueden con ella.

No pueden con la arrolladora fuerza del español, que de manera tozuda sigue siendo el idioma más hablado en Cataluña y el País Vasco, a pesar de miles de millones dilapidados en «inmersiones» (los separatistas hasta han tenido la desgracia de que la música de moda en el planeta, el reguetón, se canta en español).

No pueden con una forma de vida muy uniforme, que hace que a la hora de la verdad una calle comercial o de ocio de Tarragona o Barcelona parezca clavada a una de Valladolid o Murcia. No pueden con el faro mediático de Madrid, que sigue marcando la opinión y los debates que luego tienen eco en toda España .

No pueden con los superventas de una cultura popular compartida (los de Gerona leen a Gómez Jurado y a Julia Navarro y escuchan a Aitana o Calamaro, igual que los de Lugo). No pueden con la flora y fauna televisiva y sus polémicas y circos, que dan que hablar en las chácharas de toda España.

No pueden con que todos compramos en nuestras ciudades el mismo Zara, el mismo Mango, el mismo Mercadona y el mismo Corte Inglés. No pueden con la Liga, con el tapeo, con el Rioja y el Rueda, con las cañas de Estrella Galicia y Mahou, con las vacaciones playeras de todos en el Sur, el Levante o Baleares.

No pueden con siglos compartiendo una historia única, la del país que descubrió América, hilvanó un inmenso imperio y llevó la fe católica a todo el orbe. No pueden con una ilusión colectiva por ir a más, que nos permitió superar las más tremendas adversidades, desde la invasión napoleónica a la derrota y depre de 1898, pasando por un siglo XIX que no pudo ser más convulso y una Guerra Civil espantosa.

No pueden con el hecho de que en cuanto rascamos un poco todos tenemos ancestros de media España, por eso los nacionalistas más fogosos se apellidan Rufián, Esteban o Pradales.

No pueden con una alegría de vivir reconfortante, con una jovialidad que bulle espontánea por todas partes (si en un aeropuerto internacional ven un corrillo riéndose y dando un poco el cante, al acertarse descubrirán que son siempre españoles o italianos).

No pueden con el país de Cervantes, Velázquez, Gaudí, Lorca, santa Teresa de Ávila y san Ignacio de Loyola, Servet y Cajal, Gracián, Tomás Luis de Victoria, Pizarro y Cortés, Induráin y Rafa Nadal...

No pueden con un país extraordinario. Porque el paréntesis amoral apellidado Sánchez pasará. Porque el virus de la insolidaridad separatista se acabará viendo como lo que es, una paletada retrógrada (está empezando ya a pasarle a parte de la juventud catalana).

Y cuando todo quede atrás, cuando se haya superado las empanadas confederales y los cerriles odios victimistas, ahí seguirá lo de siempre: España.

Así que deshilachada, puede que sí. Incluso hecha un cromo. Pero viva

© El Debate

#### El telar

## Estudios universitarios y trabajo

E



JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

n mis épocas universitarias teníamos como punto de referencia a los estudiantes americanos que eran capaces de compaginar su presencia en las aulas con algún trabajo con el que se pagaban los estudios universitarios de los que siempre se decía que tenían un elevado costo. Es una forma distinta de seguir la formación superior que ahora también tiene su referencia clara entre alumnos que integran muchas de las aulas de las tres universidades gallegas.

Un reciente estudio da cuenta de que cerca de ocho millares de universitarios han solicitado en Galicia la dispensa para poder compatibilizar los estudios del grado de la formación que han escogido con la realización de algún tipo de trabajo o de atención a personas dependientes. Se trata de una iniciativa que ha calado entre

nuestros universitarios y que va tomando cuerpo de consistencia en cada nuevo curso y que queda patente a la hora de planificar la matrícula de los futuros graduados.

En el informe de referencia se da cuenta de que estos universitarios tienen que solicitar el permiso correspondiente tanto para seguir los cursos del grado como para intervenir en algún máster. La petición tiene que ser resuelta favorablemente para de este modo simultanear trabajo y desarrollo docente.

Educarse en la universidad y compatibilizar los estudios con un trabajo es una tarea importante a la vez que de aprendizaje de cara al futuro cuando el nuevo graduado salga al mercado laboral en busca de un puesto de trabajo estable. Tener experiencia laboral siempre

es fundamental. Muchos puestos de trabajo, a los que el alumno pueda optar al terminar la carrera, puede que estén relacionados con los que desempeñó durante el tiempo lectivo. Tener un trabajo proporciona a los estudiantes una valiosa experiencia profesional que puede impulsarles a ser más competitivos en el mercado laboral después de graduarse. Si el trabajo elegido está relacionado con la carrera, será un valor añadido y muy bien valorado para el currículum. También les permite desarrollar habilidades esenciales, como la gestión del tiempo, la comunicación y la resolución de

Es fundamental mantener buenas relaciones en los dos ambientes, algo que al alumno le ayudará a ser más activo y a aumentar tu nivel de motivación. La obtención de ingresos es importante para mantener los gastos y además, si es necesario, ayudar a la familia.

Compaginar el trabajo y los estudios a menudo conduce al crecimiento personal. Fomenta la independencia, la responsabilidad y la autosuficiencia, que son aptitudes cruciales que se extienden más allá de la esfera académica y que ayudan durante la travesía educativa.

Una de las ventajas más significativas de estudiar y trabajar es la oportunidad de lograr una independencia financiera. Los trabajos para estudiantes pueden ayudar a cubrir las tasas académicas, los libros de texto y los gastos diarios, reduciendo la carga de las familias y la deuda de los préstamos estudiantiles.

Finalizo insistiendo en que tradicionalmente los ióvenes se dedican a estudiar de manera exclusiva. Una tendencia que va cambiando a pasos agigantados ya que cada vez son más los que prefieren estudiar y trabajar durante la época universitaria. Una iniciativa que les permite tener mayor libertad financiera e irse acostumbrando el siempre difícil mundo laboral. Decisión que se debe tomar con cuidado, ya que corre el riesgo de descuidar los estudios y como consecuencia disminuir el rendimiento académico.

# Opinión 🗘 19

#### Tía Manuela

#### A mellor, a da casa





odo ao grande, como debe de ser para aparentar fartura. En A Cañiza, neste mesmo ano, Alberto fixo o bocadillo máis grande que se coñece no mundo. Era de xamón, tan grande que ninguén era quen de comelo enteiro. A barra de pan medía uns vinte metros de lonxitude e a loncha de xamón, cortada nunha soa peza, superaba esa lonxitude, chegaba para quitar a fame e alimentar a varios famentos. Era máis longa, moito máis, que un día sen pan.

As estadas soportaban a base do bocata e a xente comía , loaba aos promotores e despois, todos

para o festexo, para festexar Vostedes, amigos e o moito que se come e dicirlle amigas lectores/as, ao mundo que recordarán cómpre facer un parón e reperfectamente flexionar sobre aqueles bocadillos o que sobra, bastante máis de mexillóns. do que fai falta. Vostedes, de tortilla ou de amigos e amisardiñas. Aqueles gas lectores/ as, recordarán que, ao probalos, perfectamente aqueles bocaentrabas con eles dillos de mexino ceo das alturas llóns, de tortilla ou de sardiñas.

Aqueles que,

ao probalos, entrabas con eles no ceo das alturas.

Alí arriba están agora os de Melide. Fixeron tal proeza que superou ás que se fixeran antes. Cociñaron a tortilla máis grande do mundo. Para darlle a volta foi necesaria a concorrencia de moitos homes e mulleres, de miróns, transportistas, curiosos, romeiros e peregrinos.

Se a tortilla de Betanzos é "moi betanceira", como betanceiros son os da vila; a de Melide é farturenta, grande como un mundo, con miles de ovos, unhas mil duascentas ducias, un camión de patacas, trescentos litros de aceite para frixilas e sal por moreas. Unha tortilla española que non se fai en calquera tixola. Para volteala, os cociñeiros e axudantes pasaron os seus traballos. E, quen bullaría as patacas?

Agora xa están traballando para, na próxima edición da cociñada, se é posible, agrandala e usar máis quilos de todo e grúas máis potentes, que poidan levantar a tortilla enteira moitos metros de altura, revolvela no aire, pousala no lume e repartila en porcións de tres ou catro euros. Ese día, cando sexa, que ninguén se acorde da fame, como di o refrán, "morra Marta e morra farta".

Un dos atrancos para que a festa siga ben, pode ser a cebola. A metade do público quere a tortilla

con cebola e a outra metade quérea sen cebola. Do queixo e do perexil pódese prescindir, sen máis, pero hai a quen lle gusta moi feita e quen a quere máis crúa. A Tía Manuela é clara, "a mellor tortilla é a da casa".

A que leva patacas é tortilla española, redonda e do tamaño da tixola. Ten a súa historia escrita

con fogóns e carbóns e pode ter máis ou menos ovos, pero aquí sempre é saborosa, en Betanzos, en Lalín, no Cebreiro e na Fonsagrada; en Navia, en calquera lugar de Ourense ou de Pontevedra e na Cochinchina. A tortilla á francesa é outra cousa. Tamén é de ovos e sérvese enrolada, ou nun prato grande, con forma de media lúa. É delicada, esponxosa e suculenta.

#### Desde la almena

#### Sembrando vientos

E



ANA SAMBOAL

sta semana, el consejo de ministros tendría que haber aprobado el proyecto de ley de Presupuestos para 2025. Es un mandato constitucional, que ya desoyó el año pasado. Como no tiene cuentas ni quien se las apruebe, ha decidido airear el anunciado manual de ingeniería social. Es el segundo capítulo de la obra iniciada con el retiro voluntario del presidente durante cinco días.

La técnica de la amenaza que emplea es usual en los mercados. Y se ha demostrado sumamente eficaz. En el verano de 2012, cuando los inversores ponían a prueba la fortaleza del euro, llevando a cotas inasumibles las primas de riesgo de los países mediterráneos, apostando por una Europa a dos velocidades, a Mario Draghi, presidente del BCE, le bastó con asegurar que haría todo lo necesario para defender la integridad de la divisa para ahogar la tormenta. No tenía que gastar un sólo céntimo interviniendo en los foros cambiarios. A ver quién es el guapo que se atreve a gastar una fortuna especulando contra todo un banco central, para, en cualquier circunstancia, acabar perdiéndola.

El de Draghi es el mismo recurso que ha empleado el gobierno, pero con mucho menos fondo de maniobra para asegurar su posición. Por no decir ninguno. El reglamento de transparencia europeo es una normativa comunitaria que no necesita de su concurso, más allá de la infraestructura necesaria para ponerlo en funcionamiento. El resto, una sucesión de amenazas disfrazadas de propaganda buenista para consumo de sus públicos. Acorralado por acusaciones de corrupción en el mismo entorno

El célebre plan del fontanero Bolaños no contiene una sola línea que pueda chirriar al Código Penal, pero sus declaraciones harán a más de uno tentarse la ropa antes de poner negro sobre blanco el nombre de la señora del presidente

familiar del presidente y en el núcleo duro de su partido, sin una mayoría asegurada en el Parlamento, la legislatura baila sobre un alambre. Para aguantar, toca disimular. Y sembrar cizaña.

Su poder, amplificado por el debate público, se ejerce en la bronca con el resto de grupos políticos y metiendo el miedo en el cuerpo a jueces y periodistas. El célebre plan del fontanero Bolaños no contiene una sola línea que pueda chirriar al Código Penal, pero sus declaraciones harán a más de uno tentarse la ropa antes de poner negro sobre blanco el nombre de la señora del presidente, bajo una cabecera de prensa o en un auto judicial. Si a Junts no le conviene, será incapaz de modificar una sola ley orgánica, pero el veneno que encierra su plan ya ha comenzado a inocularse en el teiido social.

© El Debate



# 20 Compostela

Fundado en el año 1999 y considerado por muchos como uno de los lugares más bonitos e icónicos de la ciudad, el proyecto de los hermanos Liñares celebra hoy su 25 aniversario

# **Reportaje** | Hotel Costa Vella, un cuarto de siglo regalando encanto al corazón de Santiago

#### Eladio Lois



Todo amante de las conversaciones en entornos agradables que haya pasado por la capital gallega conoce el hotel Costa Vella. Si viene de fuera, seguramente alguien le haya recomendado que se hospede en lugar con las mejores vistas de la torre de San Francisco. Por el contrario, si es picheleiro, lo más probable es que haya disfrutado de infinidad de cafés en la que es considerada la terraza más bonita de Compostela.

El establecimiento, inaugurado en el año 1999 tras la remodelación de un antiguo edificio abandonado, celebra hoy su 25 cumpleaños, algo que, por supuesto, llena de orgullo y alegría a sus gerentes, los hermanos Jose Antonio y Ana Liñares, y Roberto Sousa.

#### Éxito desde el primer día

En ocasiones, pasamos años merodeando por zonas donde se esconde un tesoro capaz de cambiarnos la vida. Es lo que le sucedió a los hermanos Liñares, quienes vivían en la misma calle donde se encuentra actualmente el edificio del Costa Vella.

A una temprana edad tuvieron la perspicacia de ver la oportunidad de montar un hotel con encanto en lo que entonces era una casa abandonada. "Nos pareció una ubicación perfecta; una esquina en una parte alta, con su jardín, buenas vistas... fue un amor a primera vista", relata José Antonio, uno de los fundadores.

Las obras comenzaron en el año 1998, lo que les permitió abrir al curso siguiente y, "aunque algo tarde", aprovechar el tirón del Xacobeo, de modo que "el funcionamiento fue muy potente desde el primer día", confiesa.

Más allá del momento del año, desde la gerencia de Costa Vella tienen claro que una de las claves de su éxito es el jardín. "La mayoría de los hoteles están disponibles solo para los huéspedes, pero nosotros tenemos la terraza

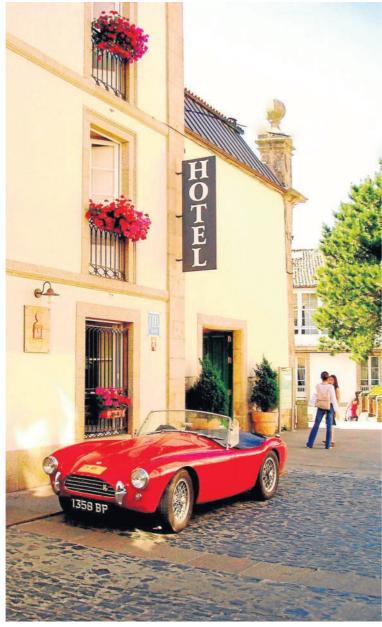

Exterior del hotel Costa Vella | HOTEL COSTA VELLA

abierta y conectada con la calle, así que no es necesario pasar por ningún edificio para entrar en ella", explican.

A este respecto, los responsables de Costa Vella insisten en que nada es mérito de ellos, puesto que "tanto la muralla como la torre de San Francisco y el portal abierto a la calle ya estaban antes de que llegáramos". No obstante, esto no influye en la tremenda satisfacción que les produce ver cómo los clientes fotografían el lugar como cualquier otra atracción turística de la ciudad.

De cara al futuro, los encargados pretenden invertir otros 25 años en "continuar trabajando y mejorando", así como en seguir adáptandose a las nuevas tendencias y "aportando valor a la ciudad". En definitiva, mantener en lo más alto a un hotel que, a pesar de contar con dos estrellas y un nivel de confort básico, ha logrado conquistar el ojo y el corazón de los vecinos y visitantes de la zona monumental compostelana

#### D) OCIO

#### O Compostela Skate volve unha década despois para converter a urbe na capital da cultura urbana

O festival Compostela Skate celebrou a súa última edición en 2014. Dez anos despois, o Concello de Santiago retoma o programa co obxectivo de converter Santiago na capital da cultura urbana. O evento terá lugar o próximo 28 de setembro na praza da Constitución, e reunirá "a grandes deportistas en disciplinas como o skate, o breakdance ou o street breakdance, que demostrarán a súa valentía nun evento que vai ser unha experiencia única", apuntan desde Raxoi.

#### **D) ESCOLAS**

#### O Lamas de Abade loita contra o acoso escolar a través do teatro

O CEIP Lamas de Abade de Compostela presentou onte a función 'Pasando a bóla', unha obra da compañía A Xanela do Maxín que busca concienciar á cidadanía sobre o bullying. Trátase dunha actividade enmarcada dentro do Plan Integral contra o Acoso Escolar, que impulsa a Xunta e que ten como obxectivo favorecer a inclusión e garantir un bo clima nos colexios.

#### **D** TRADICIÓN

### O grupo lacobus da USC organiza unhas xornadas divulgativas sobre a pratería e a acibechería picheleira

O grupo de investigación Iacobus da USC e Ourives de Compostela organizan conxuntamente as 'Xornadas de Pratería e Acibechería compostelás: unha arte milenaria ligada ao Camiño de Santiago', que se desenvolverán entre os días 25 e 27 de setembro no Salón de Actos da Facultade de Filosofía da USC. A inscrición é de balde.



A iniciativa unirá á institución académica e a tradición picheleira | S. ALVITE

#### **D) ACCIDENTE**

#### Un incendio en la lavandería de la calle Agro do Medio hace saltar las alarmas en Ames

La madrugada de ayer, las alarmas saltaron en Ames por el incendio registrado en una lavandería ubicada en la calle Agro do Medio de Milladoiro. El fuego, cuyo origen se situaba en la extracción de una de las secadoras, fue extinguido por los bomberos del parque de Boiro. Después de apagar las llamas, estos se encargaron de comprobar la temperatura del resto de equipos y asegurarse de que no había riesgo de un nuevo incendio. No se lamentó ningún daño personal.

#### **D) SALUD**

#### Oftalmólogos del Miranza Instituto Gómez-Ulla salen a la calle para hacer revisiones gratuitas

Con el objetivo de promover la prevención y la concienciación acerca de las enfermedades de la retina, la clínica compostelana llevará a cabo una campaña de detección precoz abierta a todo el público. Concretamente, los oftalmólogos de Miranza saldrán mañana a la calle para hacer revisiones gratuitas y explicar a los interesados cuáles son las buenas prácticas en su rama de la salud. La iniciativa tendrá lugar en Área Central de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

# Montero ve posible un sistema que mejore la financiación de Galicia

Rueda prevé tratar mañana con Sánchez las conexiones por tren con Portugal y espera que no solo "hable de su libro"

#### **AGENCIAS MADRID**

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró ayer convencida ante el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de que será posible "avanzar" y "trabajar" para impulsar un sistema que mejore la financiación de Galicia.

Así lo expresó después de que el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, aprovechase la sesión de control al Gobierno para alertar a la ministra de que el actual sistema de financiación es "gravemente lesivo" para Galicia y preguntarle si el Gobierno está dispuesto a acordar un modelo "justo" para su comunidad.

La vicepresidenta, en su turno de réplica, lo primero que hizo fue agradecer el tono del portavoz del Bloque, porque según dijo, el modelo de financiación últimamente se usa "más para la confrontación política que para poner fórmulas que permitan avanzar", en referencia al PP.

Después, destacó la intención del Gobierno de impulsar un nuevo modelo que permita "incrementar los recursos de las comunidades", aunque advirtió de que para que este sistema funcione, también hay que mirar "cómo se utilizan estos recursos" y velar por que no "prevalezcan los intereses de las clínicas o centros educativos privados".

"Estoy convencida de que su partido se sentará a trabajar e intentaremos entre todos obviar el ruido del PP, que ladra y ladra para que no se cambie nada", concluyó la ministra.

#### **Cumbre**

Precisamente, en la reunión de mañana entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su homólogo estatal, Pedro Sánchez, es más que probable que se aborde la financiación autonómica.

El presidente gallego ya expresó su rechazo a cualquier negociación bilateral y ayer ratificó su intención de incluir en el lista-



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llega al Congreso | A. ORTEGA (EP)

#### El presidente gallego acudirá a la reunión con el Gobierno con la intención de retomar una "relación normal"

do de asuntos que quiere abordar mañana con Sánchez el futuro de las conexiones ferroviarias con Portugal, entre otras cuestiones de infraestructuras y de interés para Galicia.

Rueda, quien participó en la inauguración del 'I Congreso del programa Iacobus', manifestó su deseo de que Sánchez no plantee las citas que empiezan mañana como "una ronda rápida" en la que quiera tan solo "hablar de su libro" para intentar que el resto de mandatarios autonómicos "acepten lo que ya tiene pactado con Cataluña y nada más".

"Si es por eso, ya saben mi respuesta. Si es por un montón de infraestructuras que aún no se ejecutaron, que aún no empezaron o van lentísimas, de las deficiencias del ferrocarril, por ejemplo, pues todo eso estará por supuesto. Espero que lo podamos tratar y que podamos avanzar en la reunión. Ojalá yo pueda salir

diciendo que el presidente tomó conciencia de las necesidades que tiene Galicia", apeló.

Rueda manifestó que desearía que Sánchez asuma que el Gobierno tiene que "implicarse" y retomar "una relación institucional normal". "Creo que sería bueno para todo el mundo y yo voy con esa intención y con propuestas concretas", agregó.

Al respecto, el dirigente gallego precisó que, en vista de los horarios planteados —él será, sobre las 12.30 horas, el segundo presidente en ser recibido—, es previsible que no dé tiempo a abordar todos los temas, aunque sí dejará la documentación.

#### REACCIONES

#### **ANA PONTÓN**

LÍDER DEL BNG

#### "Para Rueda es más importante lo que marca su partido en Madrid"

Pontón calificó de "inaudito" y "disparatado" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya manifestado su rechazo a negociar una quita de deuda en la reunión que mantendrá con Pedro Sánchez; una posición que ve "marcada desde el PP de Madrid" y que le insta a rectificar. "Para Rueda, es más importante lo que marca su partido en Madrid a que Galicia tenga una reducción de la deuda que permitiría atender mejor los servicios públicos o el cuidado del medio ambiente", lamentó.

#### **ABEL LOSADA**

DIPUTADO DEL PSDEG

#### "Claramente antepone sus intereses del PP a los de los gallegos"

El secretario de Economía e Emprego del PSdeG denunció que el presidente de la Xunta "antepone los intereses del Partido Popular a los intereses de los gallegos", al rechazar que el Estado asuma la deuda de la comunidad. "Lo que tiene que hacer es defender los intereses de Galicia y no defender los intereses de las instituciones financieras que nos prestan fondos" a tipos más elevados que el FLA y que dejarían de hacer negocio con la deuda gallega si el Estado se hiciese cargo de ella.

#### La Xunta pide ayudas para los ganaderos por los daños del lobo

**AGENCIAS SANTIAGO** 

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclamó al Gobierno central los doce millones de euros que, según dijo, "le debe a Galicia desde hace tres años" para ayudar a los ganaderos a paliar las consecuencias de los ataques del lobo e implementar medidas preventivas y así garantizar la convivencia entre la actividad ganadera y la protección de esta especie.

La Xunta también reivindicó junto a Asturias, Cantabria y Castilla y León su petición de revisar el nivel de protección del lobo y "adaptarlo a la realidad actual" en cada territorio. Esa fue una de las cuestiones abordadas ayer en una reunión técnica que se celebró en Santiago entre representantes de las comunidades citadas y que fue clausurada por la conselleira.

#### Los municipios pueden reducir la factura de la basura con una buena recogida

**EFE** SANTIAGO

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, señaló ayer que está "en manos de los ayuntamientos" pagar "menos" por la recogida de residuos, ya que el problema "está en el origen". "Si hiciesen una buena recogida y separación de los residuos, podrían reducir el 50% del importe que pagan a Sogama", expresó.

Domínguez defendió un incremento del canon por la recogida de residuos, que subirá a partir de 2025 de los 78 euros por tonelada a los 108 euros; puesto que para él supone "un ejercicio de responsabilidad, de viabilidad y de sostenibilidad del propio sistema".

"Ya hemos hecho un esfuerzo en 2023 y en 2024, pero, por la viabilidad de la sociedad, no podemos hacer otro esfuerzo en 2025", indicó.

# A xustiza europea priorizará a cuestión prexudicial do TSXG sobre autorizacións de eólicos

A conselleira de Medio Ambiente insiste en que a postura do tribunal galego xeraría un "auténtico caos"

#### **EP** SANTIAGO

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) rexeitou tramitar como acelerada a cuestión que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) expuxo sobre autorizacións para construír parques eólicos, pero si lle dará "prioridade sobre os demais".

Así o informou o TSXG despois de que a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, mostrase a súa satisfacción pola decisión do TJUE. Vázquez insiste en que as teses do TSXG, que paralizou ata o momento 59 proxectos, xerarían un "auténtico caos" no sector.

Con todo, o alto tribunal galego matiza que a xustiza europea non admitiu a súa petición de que a tramitación desta tripla cuestión prexudicial fose polo proceso acelerado.

En concreto, a cuestión versa sobre se a Xunta debeu poñer ao dispor do público interesado, e non só dos promotores, os informes sectoriais sobre os parques eólicos para que puidesen participar no proceso.

Así o fixo a sección terceira da Sala do contencioso-adminis-



Varios aeroxeradores no parque eólico de Vilachá, en Lugo | CARLOS CASTRO (EP)

trativo, ante a existencia de 202 litixios sobre autorizacións de construción de 82 parques eólicos en Galicia.

No auto, do 10 de setembro, o TJUE explica que, aínda que esta tramitación acelerada pode estar xustificada "cando exista un risco de que se produzan consecuencias irremediables para o medio ambiente", neste caso entende que "non se desprende que tal risco exista no litixio principal". E é que, tal e como engade, "non se infire que os parques eólicos dos que se trata estean a construírse, a pesar dos recursos interpostos". Polo tanto, o TJUE non cre que este asunto deba resolverse "en breve prazo". Iso si, anuncia que daralle "prioridade sobre os demais".

## Los incendios de Portugal llenan de humo Galicia y tiñen de rojo la luna y el sol

**AGENCIAS SANTIAGO** 

Los incendios que afectan a Portugal dejan huella en gran parte de Galicia, que amaneció ayer con un espeso manto de humo y con la luna y el sol teñidos de rojo.

Según fuentes de MeteoGalicia, la explicación de este fenómeno es un "efecto óptico" en el que parte de la luz del sol debe de atravesar una densa nube que contiene humo procedente de los incendios. Así, el sur de Galicia, especialmente Baiona y la ciudad olívica, se cubrió ayer de nubes de humo.

En este sentido, detallan las mismas fuentes, con el aumento de la temperatura la situación irá a menos, pero advirtieron de que si los fuegos continúan y también el viento del sur, puede haber una nueva entrada de humo. La calidad del aire en las estaciones gallegas fue ayer favorable y buena

y MeteoGalicia monitorizó en tiempo real las partículas PM 2.5 (que son las que se forman con los incendios). "Hay pequeñas oscilaciones, pero no llega a haber avisos", detallaron.

Ante la gravedad de la situación en el país vecino, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ofreció ayer la colaboración de Galicia y "el experimentado y eficaz" sistema de lucha contra incendios para ayudar en la extinción del fuego en Portugal.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también puso en marcha un protocolo de medidas para prevenir la posibilidad de incendios, el cual estará vigente mientras las "temperaturas no vuelvan a la normalidad".

Respecto a los incendios en Galicia, cuatro fuegos forestales seguían al cierre de este diario sin extinguir y ya sumaban 385 hectáreas quemadas. En concreto, eran dos en A Gudiña, uno en Chandrexa de Queixa y otro en Cerdedo-Cotobade.



La luna llena sobre la catedral de Santiago  $\,\,$  | LAVANDEIRA JR (EFE)

#### **DENUNCIA**

#### Detenido e investigado por violencia machista un concejal de Ribadavia

Un concejal del gobierno local de Ribadavia fue detenido y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad e investigado por un supuesto delito de violencia machista. Tras los hechos, el hasta ahora edil de Servicios Municipales en Ribadavia, Juan Carlos Fernández, presentó, según informó ayer la dirección provincial del PP de Ourense, un escrito en el registro municipal en el que comunica su renuncia a sus cargos en el gobierno local y a su acta de concejal.

#### **D** JUICIO

#### Un octogenario acepta cinco años de cárcel por apuñalar a un vecino en Nigrán

Un hombre de 86 años aceptó cinco de prisión, que no cumplirá por su edad y su alcoholismo, por haber intentado matar a cuchilladas a su vecino en el municipio pontevedrés de Nigrán en 2022 tras una discusión por el uso del agua. Luis G.A. se sentó ayer en el banquillo de los culpables de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, por un delito de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia atenuante analógica de embriaguez.

#### **MAR**

#### Las mareas vivas de septiembre llegan a su máximo en A Mariña, con 4,6 metros

Las mareas vivas de septiembre en Galicia alcanzaron ayer su nivel máximo en la comarca de A Mariña lucense, con alturas que van desde el "nivel 0" de la marea baja hasta superar "los 4,6 metros" cuando está alta. Se trata de un fenómeno que se repite cada año, pero que estos días tiene especial incidencia en la costa gallega a causa de la confluencia de varias circunstancias, por una parte la "luna llena" y por la otra "el equinoccio", explicó Carlos Otero, de Meteogalicia.

#### **D)** LUGO

#### Arrestada una joven por cortar a un hombre en la cara con una rasuradora de cejas

Agentes de la Policía Local de Lugo detuvieron a una joven de 20 años por un delito de lesiones, dado que es sospechosa de haberle provocado varios cortes en la cara a un hombre, con el que había discutido previamente, con una "rasuradora de cejas" que llevaba en el bolso. Los hechos sucedieron el pasado domingo de madrugada, según la información facilitada por la Policía Local. El hombre explicó que había tratado de mediar en una discusión entre su amigo y la mujer.

#### **D)** SANIDAD

#### Comienza la vacunación a 27.000 varones de 15 a 18 años contra el virus del papiloma

La Xunta inició ayer su nueva estrategia de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) para inmunizar a 27.000 varones nacidos entre 2006 y 2009. La Consellería de Sanidade informó en la pasada jornada a través de un comunicado de que ofrecerá esta vacuna a 27.000 personas. Así, los niños y las familias podrán solicitar cita de enfermería para vacunarse frente al virus del papiloma humano a través de la aplicación del Sergas o en su centro de salud.



El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ayer, durante su réplica en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | SERGIO PÉREZ (EFE)

# Feijóo afirma que el "plan de censura" del Gobierno no se veía "desde Franco"

El presidente Sánchez aconseja al Partido Popular dejar "la oposición avinagrada y arrimar el hombro"

#### **AGENCIAS MADRID**

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el Plan de Acción por la Democracia que presentó el Gobierno evidencia que la "concepción bananera del poder" de Pedro Sánchez "no tiene fin" y recalcó que "la censura y la persecución a quien ose criticarle" no se veía "desde Franco". En su réplica, el jefe del Ejecutivo emplazó al PP a "cambiar el chip, abandonar la oposición avinagrada y arrimar el hombro" por el interés de España.

Este cruce de reproches se produjo en su primer duelo parlamentario del curso político del Pleno del Congreso, en el que el jefe de la oposición le recriminó que este mes solo vaya a acudir una sola vez a las sesiones de control al Gobierno. Feijóo seña-

# Bolaños entrega el proyecto de regeneración democrática al comisario de Justicia de la UE

La iniciativa del

Ejecutivo pretende

combatir los bulos

y los pseudomedios

El ministro español de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo ayer una reunión con el comisario euro-

peo de Justicia saliente, Didier Reynders, al que entregó el plan de acción democrática aprobado por el Gobierno para combatir los "bulos" y los "pseudomedios".

Bolaños le explicó que, con este plan, España "avanza en

la implementación de las recomendaciones del Informe sobre el Estado de derecho de la propia Comisión, como la aprobación de una ley de secretos oficiales o de una ley de lobbies". De este modo, según indicaron fuentes del Ministerio, España asume "el papel de referencia en la agenda europea de defensa de los principios democráticos en

un momento en el que estos están siendo cuestionados desde posiciones extremistas que rechazan los planes de acción por la democracia de la Unión Europea (UE) y del Gobierno de España".

Por su parte, Reynders, consideró que el plan de regeneración democrática va "en la dirección correcta", si bien indicó que es "demasiado pronto" para emitir una opinión antes de leer el texto definitivo.

ló que dicen que Sánchez "es el gran jefe" y dijo que ya empiezan a "saber por qué", aludiendo a su "ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación" en este inicio del curso político. "Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan", enfatizó

El jefe de la oposición ha asegurado que "la concepción bananera del poder" de Sánchez "no tiene fin". "Mientras usted persigue a los periodistas, yo propongo guarderías gratis. Y mientras usted plantea campañas contra los jueces, una ley del ELA", manifestó.

Dicho esto, recriminó que haga "la vista gorda con un huido con la justicia", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont y que el Gobierno siga "negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial aunque

haya socialistas decentes que así lo hacen", añadió.

También reprochó a Sánchez que "quite recursos a la sanidad y a la educación de todos los españoles para financiar el cupo independentista" acordado con ERC y que para "tener un cargo", como ocurrió en el Banco de España con José Luis Escrivá, sea necesario estar en sus "grupos de WhatsApp".

"En fin, insisto, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco", abundó Feijóo, para preguntarse después "para qué todo esto" cuando los casos de corrupción que afectan a Sánchez y el PSOE "siguen todos abiertos y la legislatura "parece bastante cerrada". Así, destacó que Sánchez no tiene "ni socios parlamentarios estables, ni Presupuestos asegurados, ni proyecto para la mayoría". "Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo a usted más que su proyecto personal?", preguntó al presidente.

#### Diálogo y acuerdo

En su réplica, Pedro Sánchez presumió de presidir un Gobierno del "diálogo y del acuerdo" y dijo que en esta legislatura sacaron adelante doce proyectos de ley y hay 30 en tramitación.

Además, señaló que su Ejecutivo rinde cuentas en el Parlamento porque Feijóo como presidente de la Xunta durante 13 años "solamente compareció en el Parlamento de Galicia en diez ocasiones" mientras que él lo ha hecho ya en "39 ocasiones".

Feijóo le contestó que él "compareció en todos los Plenos" cuando presidía el Gobierno gallego, algo que no hace él en el Congreso este mes.

# Reynders precisa que reformar la elección de los vocales del Poder Judicial es "una recomendación"

El comisario europeo de Justicia valora que la renovación del órgano se haya realizado "de forma independiente"

#### **EFE** MADRID

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, precisó ayer que la reforma en el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "una recomendación" con la que se "insta" a todos los Estados miembro, no una "obligación" ni un "requisito".

Reynders hizo un balance positivo de la renovación hace unos meses del CGPJ tras reunirse en Madrid con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la nueva presidenta del CGPJ, Isabel Perelló

En una rueda de prensa tras dichos encuentros, el comisario europeo de Justicia dijo sentirse "muy complacido" por la implicación de ambos actores -PP y PSOE- en la renovación del CGPJ, en cuyas negociaciones él mismo intermedió, tras más de cinco años de bloqueo.

#### LA PRESIDENTA DEL **CGPJ ELABORARÁ UN INFORME Y CUMPLIRÁ CON LOS PLAZOS**

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, recibió ayer al comisario de Justicia, Didier Reynders, ante el que se comprometió a cumplir en plazo con la elaboración de un informe sobre el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. En la reunión participaron los vocales Bernardo Fernández y Alejandro Abascal. Los representantes del CGPJ señalaron que, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elección de Perelló se produjo "con plena independencia y mediante la búsqueda de los más amplios acuerdos y consensos".

Reynders valoró que la renovación se realizó "de forma independiente" y que, "por primera vez", una mujer esté a cargo de la presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo.

Además, espera que el próximo mes de febrero, cuando se cumplen seis meses del acuerdo, el CGPJ eleve a las Cortes su propuesta para modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, como así se ha



comprometido la presidenta del Consejo. "Estamos pasando por una transición, se ha renovado el CGPJ y estamos esperando reformas futuras. Confío plenamente en la presidenta y su deseo", indicó el comisario.

Ahora bien, preguntado sobre si esta reforma es obligatoria u opcional, Reynders quiso precisar que se trata de una "recomendación" de la Comisión Europea que "insta" a todos los Estados miembro del bloque comunitario a una serie de mejoras.

No obstante, el comisario saliente indicó que el "estándar" europeo es que una "mayoría de miembros del Consejo" sean elegidos por sus pares, y que espera ver las propuestas del nuevo CGPJ para ver "de qué forma es posible acercarnos a estos estándares" y para que haya una "mejor participación de jueces y magistrados".

#### El PSOE saca 4,5 puntos de ventaja al PP al caer el respaldo a los populares, según el CIS

**EFE** MADRID

El PSOE aumentó durante el verano su ventaja sobre el PP hasta 4,5 puntos al caer 1,7 puntos el respaldo al partido de Alberto Núñez Feijóo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que concede una estimación de voto del 33% a los socialistas y del 28,5% a los populares.

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, apunta a una subida de 0,9 puntos de Vox respecto al anterior barómetro de julio, hasta conseguir el 13,1%, y también a un incremento de Sumar, de 1,2 puntos, con el 7,8%. El despegue del PSOE se debe solo a la pérdida de apoyos del PP porque los socialistas solo ganan una décima respecto al voto estimado que recogió el muestreo de julio.

#### El Congreso aprueba la ley que permite el intercambio de antecedentes penales en la UE

**EFE** MADRID

El Congreso aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley orgánica de intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea (UE), que sique su tramitación en el Senado. La iniciativa busca adecuar la normativa española a Europa, al sistema europeo de información de antecedentes penales (Ecris).

Ecris es un sistema electrónico de interconexión de bases de datos con el que los Estados intercambian información sobre antecedentes y condenas permitiendo a jueces, fiscales y a autoridades administrativas acceder al historial delictivo de ciudadanos de la UE y evitar que quien delinquió en un Estado miembro pueda eludir su pasado criminal por trasladarse a otro Estado miembro.

#### **D** CATALUÑA

#### Salvador Illa reivindica el "respeto entre las instituciones" tras reunirse con Felipe VI

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reivindicó ayer el "respeto entre instituciones" tras reunirse con el rey Felipe VI. Illa fue recibido ayer por la mañana por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en la primera ocasión desde 2015 en la que el rev mantiene un encuentro con un presidente catalán. "Hoy me he reunido con S.M. el rey Felipe VI, en el marco de la normalidad institucional. El respeto entre instituciones siempre será uno de los principios fundamentales de la acción política de este Govern", ha escrito Illa posteriormente en X (antes Twitter).

#### **PARTIDOS**

#### ERC alerta a Sánchez de que hay un "bloque nuevo" de PP, Vox y Junts contra el Gobierno

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, alertó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que esta legislatura se está conformando "un bloque nuevo de derecha y ultraderecha" en el que, además de PP y Vox, incluyó a Junts. "Ya han perdido 35 votaciones, muchas por este bloque. Ayer mismo (por el martes) en ese voto miserable contra la regulación del alquiler que afecta a tantísima gente", dijo en referencia a la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar, en la que Junts cambió su voto a última hora de la abstención al no.

#### **D) SENADO**

#### Piden reconocer a Edmundo González como presidente venezolano, con el apoyo de Junts y sin el PNV

El Senado, con el apoyo de Vox y Junts -el PNV no participó en la votación-, aprobó instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y a promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros "sospechosos" de crímenes de lesa humanidad. Fue a través de una moción impulsada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, que salió adelante una semana después de que el Congreso instara al Gobierno a reconocer a González como legítimo ganador de las elecciones gracias al apoyo clave del PNV.



# oriente medio

#### **APARATOS**

## Hungría confirma que la empresa de los buscas detonados es solo una intermediaria comercial

El Gobierno húngaro confirmó ayer que la empresa BAC Consulting, acusada de fabricar los buscapersonas de Hizbulá que explotaron el martes, actúa solo como intermediaria comercial y no posee centros de producción en Hungría. Así lo indicó Zoltan Kovacs, secretario de Estado de Comunicación en la red social X (antes Twitter), agregando que los aparatos "nunca han estado" en el país.

#### FEIIII

## Blinken pide evitar medidas que extiendan el conflicto

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, urgió ayer a todos los actores de la guerra en la Franja de Gaza que "eviten tomar medidas que puedan intensificar" el conflicto, después de las explosiones en el Líbano.

#### **BRUSELAS**

## Josep Borrell alerta del riesgo de una escalada en la región después de la nueva ofensiva contra Hizbulá

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó ayer las explosiones de buscapersonas de miembros del grupo libanés Hizbulá por "poner en peligro la seguridad de Líbano y aumentar el riesgo de escalada en la región". En un comunicado, el jefe de la diplomacia europea pidió a todos los actores que eviten una "guerra total, que tendría graves consecuencias para toda la región y más allá".

# Hizbulá sufre otra ola de ataques y la guerra entra en una "nueva fase"

El Gobierno de Israel ya prepara a su ejército en la frontera norte para acciones ofensivas y también de defensa

#### **EFE** BEIRUT/JERUSALÉN

La milicia chií de Hizbulá sufrió ayer una segunda oleada de explosiones simultáneas en aparatos inalámbricos de comunicación, con un saldo total de 26 fallecidos, mientras el Gobierno israelí que lidera Benjamin Netanyahu da por hecho que la guerra ha entrado en una "nueva fase" y prepara a su ejército en el norte con planes de "ataque y defensa".

Los incidentes sin precedentes registrados desde el martes volvieron a disparar los miedos al estallido de una guerra abierta en el Líbano, contra el que Israel ya había intensificado su retórica en los días anteriores, insistiendo en la necesidad de acabar con la presencia de Hizbulá en la frontera.

Ayer, y por segundo día consecutivo, volvieron a registrarse en diferentes puntos del Líbano numerosas explosiones que esta vez afectaron sobre todo a aparatos de radio como walkie-talkies, a diferencia de los buscapersonas atacados el día anterior.

La Defensa Civil libanesa informó de que sus equipos participaron en la extinción de incendios desencadenados en decenas de inmuebles y vehículos a causa de las detonaciones de "aparatos inalámbricos y lectores de huellas dactilares", que causaron solo ayer 14 muertos, que se suman a los doce registrados el martes, en cifras todavía provisionales. Además el ministro de Salud Pú-



Partidarios de Hizbulá portan los ataúdes de algunas de las víctimas de los ataques | EP

# El grupo chií reivindica su primera acción contra el Estado hebreo

El grupo chií libanés Hizbulá reivindicó ayer un lanzamiento de proyectiles contra el norte de Israel, su primera acción desde que una operación atribuida al Estado hebreo hiciera explotar la víspera miles de buscapersonas de sus miembros y matara a al menos doce personas en el Líbano.

"Los combatientes de la Resistencia Islámica bombardearon los búnkeres de artillería del enemigo israelí en Neve Ziv con una andanada de cohetes", anunció Hizbulá, que perpetró su última acción

#### La acción tuvo por objetivo búnkeres de artillería localizados en Neve Ziv

contra Israel a primera hora de la tarde del martes. El lanzamiento fue una respuesta a los ataques israelíes que el martes mataron a cinco personas en Blida y Majdal Selm. Hizbulá prometió una respuesta acorde contra el Estado judío, que aún no se produjo.

blica libanés, Firas Abiad, afirmó en rueda de prensa que cerca de 300 personas heridas en las explosiones del martes se encuentran en estado crítico, mientras que cerca de 460 han sido sometidos a cirugías principalmente en las manos. El titular recordó que entre esas primeras víctimas también hay civiles, incluidos dos niños que perdieron la vida.

Poco después de los ataques registrados en la jornada de ayer, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel devolverá "a los residentes del norte a sus hogares", en sus primeras declaraciones desde que comenzó la oleada de explosiones.

"Ya he dicho que devolveremos a los residentes del norte (de Israel) a salvo a sus hogares, y eso es exactamente lo que haremos", dijo Netanyahu en un breve mensaje de vídeo.

En la noche de este pasado lunes, las autoridades israelíes decidieron incluir oficialmente en los objetivos de la guerra el regreso de los 60.000 residentes desplazados a sus hogares en el norte del país.

Poco antes de que la oficina de Netanyahu publicase el breve vídeo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya había avisado en una visita a las tropas de la fuerza aérea que el país se dirige a una "nueva fase" de la guerra en Gaza, a medida que despliega más fuerzas y recursos en la frontera con Líbano.

#### La ONU aprueba una resolución para exigir el fin de la ocupación en Palestina

#### **EFE** NACIONES UNIDAS

La Asamblea General de la ONU adoptó ayer por mayoría una resolución para exigir el fin de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel, por una mayoría de 124 votos a favor y 14 en contra, pero en esta ocasión con numerosas abstenciones (43).

Se requería una mayoría de dos tercios para apoyar esta resolución que no es vinculante, como todas las de la Asamblea, y es de alguna manera histórica al haber sido presentada por primera vez por el Estado de Palestina, que pese a no tener estatuto de estado pleno ganó algunas competencias en los últimos meses.

Mientras que los países musulmanes y los africanos votaron casi en bloque en favor de la resolución, de nuevo la Unión Europea mostró su desunión con votos a favor (entre ellos España y Francia), en contra (Hungría y República Checa) y numerosas abstenciones (Alemania, Italia, Holanda, Suecia o Polonia).

#### Sólida alianza

Israel y Estados Unidos volvieron a exhibir su sólida alianza en estas votaciones consideradas críticas para el Estado hebreo, y a su lado se pusieron Argentina, Paraguay y varios países insulares del Pacífico, que siempre votan con Estados Unidos.

Esta nueva resolución de ayer "pide a Israel que pongan fin sin demora a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este y que lo haga no más tarde de doce meses tras la adopción de esta resolución"

# Ucrania asesta con sus drones uno de los mayores golpes de la guerra

Los ataques al arsenal ruso son frecuentes ante la prohibición del uso de misiles de largo alcance

#### **EFE** KIEV/MOSCÚ

Ante la resistencia de sus socios a levantar la prohibición de usar sus misiles de largo alcance contra territorio ruso, Ucrania recurrió una vez más a sus propios drones para golpear la retaguardia enemiga con un ataque masivo que alcanzó un almacén de misiles, munición y bombas aéreas en la ciudad de Toporets del peste de Busia

Según declararon a medios locales fuentes del espionaje ucraniano, el ataque fue una operación conjunta del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la inteligencia militar de Kiev y las fuerzas especiales del Ejército y alcanzó un depósito de municiones en el que se guardaban misiles Iskander y Tochka-U, además de bombas aéreas y munición para artillería.

Según el canal de Telegram ruso Astra, el almacén en cuestión, situado en la ciudad de Toporets de la región de Tver, fue alcanzado por seis drones kamikaze ucranianos alrededor de las 03.30 de la madrugada hora local (00.30 GMT).

Según el balance ofrecido por el Ministerio de Defensa ruso, en el conjunto del territorio ruso



Un lanzacohetes ruso dispara hacia posiciones ucranianas  $\mid \text{EFE}$ 

se derribaron durante el ataque ucraniano de la noche del martes 54 drones, 27 de ellos sobre la región de Kursk, escenario de una operación militar de Kiev desde el pasado 6 de agosto.

Las autoridades de Tver ordenaron la evacuación de parte de la población de la zona en que se activaron las defensas antiaéreas en la ciudad de Toporets, de unos 11.400 habitantes, situada a 460 kilómetros de la frontera ucraniana y donde se encuentra el almacén de armamento atacado, que ya había sido objetivo de los drones ucranianos en otras dos ocasiones durante la guerra. El acceso a la ciudad fue reabierto durante la tarde de ayer, cuando los evacuados pudieron regresar a sus casas. Según el gobernador de Tver, Ígor Rudenia, el ataque no causó víctimas mortales o heridos graves.

#### Bombas aéreas guiadas

Ucrania ha convertido los ataques contra aeródromos militares y depósitos de misiles y bombas aéreas en una de sus principales prioridades durante los últimos meses de guerra, con el objetivo de reducir la superioridad aérea rusa. Según datos del Ejército, los aviones de guerra rusos lanzan cada día un centenar de ataques aéreos contra posiciones, infraestructuras y zonas habitadas ucranianas, provocando a menudo víctimas civiles.

Mediante el uso masivo de bombas aéreas guiadas —explosivos convencionales de gran potencia dotados de sistemas propios de navegación que permiten a los aviones lanzarlos desde fuera del alcance de las defensas enemigas—, la aviación rusa destruye las estructuras defensivas ucranianas para allanar el camino de las tropas de tierra.

Kiev ha pedido insistentemente a sus principales aliados que le permitan multiplicar la efectividad de sus ataques a aeródromos e infraestructuras relacionadas situadas dentro de Rusia con el uso de sus misiles de largo alcance para este tipo de ataques.

Ante la resistencia que han mostrado hasta el momento sus socios, Ucrania ha de contentarse con usar sus drones para este tipo de operaciones, que golpean con cada vez más frecuencia.

#### El bloque de Macron pone en evidencia sus fricciones con Barnier

#### **EFE** PARÍS

Personalidades del bloque político en el que se ha asentado el presidente francés, Emmanuel Macron, y que han formado parte del Ejecutivo saliente pusieron ayer en evidencia sus fricciones con el nuevo primer ministro, Michel Barnier, que todavía no presentó su Gobierno.

El todavía ministro en funciones del Interior, Gérald Darmanin, lanzó ayer una clara advertencia en dirección a Barnier al subrayar que está descartado "entrar" en su nuevo gabinete o apoyarlo si sube los impuestos.

En una entrevista al canal público France Télévisions, Darmanin subrayó que no participará "en un Gobierno que no sea claro sobre la cuestión de los impuestos".

"Es lo que tenemos que hacer", señaló en la entrevista. Darmanin indicó que ese es también el mensaje que salió este martes de una reunión del grupo macronista Juntos por la República en la que participó el que precedió en el puesto de primer ministro a Barnier, Gabriel Attal, que también quiso mostrar un cierto distanciamiento con su sucesor en el cargo.

Attal indicó que el nuevo primer ministro tenía que clarificar su "línea política, en particular sobre eventuales subidas de impuestos y sobre los grandes equilibrios gubernamentales".

#### D) EEUU

#### Casi la mitad de los republicanos no aceptarían los resultados de las presidenciales si Trump pierde

Casi la mitad de los republicanos dicen que no aceptarán los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre si su candidato, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), pierde, según un sondeo de World Justice Project (WJP). La encuesta realizada a través de entrevistas en línea con 1.046 hogares entre el 10 y el 18 de junio, refleja que incluso el 14% de los republicanos dice que "tomarían medidas para revocar" los resultados.

#### **D** CONTROLES

#### Varias ONG advierten de que la política de Alemania pone en riesgo los derechos humanos de los migrantes

La ONG griega Refugee Support Aegean y la alemana PRO ASYL advirtieron ayer de que el endurecimiento de la política migratoria de Alemania supone un grave riesgo de que se registren violaciones de los derechos humanos de refugiados y solicitantes de asilo en la Unión Europea (UE). Las dos organizaciones señalan que este riesgo surge del reciente establecimiento por parte del Gobierno alemán de controles en sus fronteras terrestres.

#### **D NEGOCIACIÓN**

#### España y el Reino Unido se citan en Bruselas para intentar avanzar en el acuerdo sobre Gibraltar

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares; su homólogo británico, David Lammy; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo; y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, se reunirán hoy en Bruselas para intentar avanzar en la negociación del acuerdo sobre la situación del Peñón tras el Brexit. Será la primera reunión con este formato para Lammy, que accedió al cargo tras las elecciones de julio.

#### **D** ELECCIONES

#### La Cachemira india registra una alta participación en los primeros comicios regionales en una década

La Cachemira administrada por la India registró ayer una alta participación durante la primera fase de sus elecciones regionales, las primeras en una década en este disputado territorio de los Himalayas, que miden la popularidad del Gobierno frente a las formaciones regionales. Más de un 50% de los más de 2,3 millones llamados a participar en la primera etapa del proceso democrático habían votado a las 15.00 hora local (09.30 GMT).

#### **D** INCURSIÓN

#### Tokio protesta a Pekín por el acercamiento de un portaaviones militar chino a sus aguas territoriales

Japón protestó ayer a China por la navegación de un portaaviones de ese país en la zona contigua a sus aguas territoriales al suroeste del archipiélago, lo que supone la primera incursión de este tipo y fue calificada por Tokio como "muy preocupante". Se trata de la primera vez en que un portaaviones militar chino penetra en la llamada zona contigua de Japón, es decir, el área adyacente a las aguas territoriales niponas, indicó el Gobierno.

# Economía <> 27

# Pedro Sánchez sella un nuevo acuerdo en pensiones con la patronal y los sindicatos

El texto recoge materias que habían quedado pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023

#### **EFE** MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso en valor ayer el nuevo acuerdo en materia de pensiones sellado con patronal y sindicatos "producto de la buena política" y que "contribuye a una sociedad más justa". "Es un acuerdo destinado a perdurar", destacó Sánchez tras la firma de este pacto, cerrado a finales de julio, y que incluye cambios en la jubilación demorada y activa, da más papel a las mutuas en algunos tratamientos y regula el retiro para las profesiones penosas.

Los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, firmaron el acuerdo junto a Sánchez. También estuvo presente en la firma del acuerdo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En una breve intervención ante los medios en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno destacó que es el cuarto acuerdo que firma con los agentes sociales en materia de pensiones desde 2020. Este pacto sellado en la jornada de ayer recoge mate-



Sánchez, Saiz y los representantes de patronales y sindicatos, en La Moncloa  $\mid \text{EP}$ 

rias que quedaron pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023 y que volvió a vincular la subida de las pensiones a la inflación.

#### Novedades

Ahora se acuerda mejorar los incentivos para demorar la edad de jubilación y hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión. También se regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades y mutuas para que puedan colaborar con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas.

Además, también se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.

## Lidl intensifica su apuesta por los productos de Galicia y eleva un 10% sus compras

R.G. A CORUÑA

El compromiso de Lidl con la industria agroalimentaria de Galicia se intensificó año tras año, destinando más de 1.750 millones de euros en la compra de productos de empresas locales durante los últimos seis años (2018-2023).

Esta tendencia al alza en la selección de artículos de proximidad se vio reflejada en un nuevo récord de adquisiciones por valor de 362 millones de euros en el último ejercicio.

Los productos de kilómetro cero de Galicia, como los lácteos, vinos, congelados, aceite y otras mercancías procedentes del campo y de la costa de la comunidad, reforzaron su presencia en las líneas de distribución nacionales e internacionales de Lidl

En el último ejercicio, la cadena incrementó en un 10% el volumen de compras a proveedores gallegos, consolidando su apoyo a la economía local y su compromiso con la calidad y la sostenibilidad.

El director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, destacó la "confianza y garantías contrastadas" que tanto la región como su industria agroganadera y alimentaria llevan ofreciendo para la compañía durante los últimos años

Esta relación se ha materializado en "unas compras de productos locales que cada año registran cifras récord, reafirmando el impulso económico y social de nuestra marca en este territorio donde Lidl se estableció hace 26 años".

En este sentido, Jaimé Herrá subrayó que la apuesta de Lidl "por productos de calidad y de proximidad no solo supone ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible, sino que también representa una excelente oportunidad para demostrar nuestro compromiso con un sector primario circular y sostenible".



Una tienda de Lidl con productos de procedencia gallega | AEC

# VALORES GALLEGOS (%) ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,820 -1,63 ENCE 2,928 -0,88 GRUPO SAN JOSÉ 4,300 -0,92 INDITEX 50,940 -0,20 PHARMAMAR

PESCANOVA

#### **IBEX 35**

La Bolsa española bajó en la jornada de ayer el 0,16% y perdió, de esta manera, el nivel de los 11.700 puntos, expectante ante la cuantía de la rebaja de los tipos de interés que se disponia a aplicar la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos. El principal indicador del mercado bursátil nacional, el lbex 35, perdió ayer 18,7 puntos, ese 0,16%, hasta 11.684,7 puntos. Las ganancias anuales se sitúan así en el 15,67%. La escasez de movimiento presidió la jornada bursátil que terminó con una ligera caída mientras Wall Street bajaba el 0,15% y los inversores esperaban a conocer la cuantía en que la Reserva Federal abarata el precio oficial del dinero, situado en la actualidad entre el 5,25% y el 5,5%. El barril de petróleo Brent se encarecía el 0,14%, hasta alcanzar los 73,8 dólares. De los grandes valores descendieron Iberdrola, el 1,09%; Inditex el 0,2 % y el Banco Santander el 0,06%, mientras que los que subieron fueron Telefónica, el 1,2 % (segunda mayor subida del Ibex 35), el BBVA el 0,55% y Repsol el 0,13%.

| VALOR        | CIERRE   | DIF.   | MÁX.     | MÍN.     | VOLUMEN    | <b>EFECTIVO</b> |
|--------------|----------|--------|----------|----------|------------|-----------------|
| ACCIONA      | 130,4000 | -1,14% | 131,7000 | 130,1000 | 70.687     | 9.231,47        |
| ACCIONA ENER | 21,6000  | -0,28% | 21,7200  | 21,4200  | 566.813    | 12.259,13       |
| ACERINOX     | 9,4700   | 1,07%  | 9,5000   | 9,3450   | 444.142    | 4.196,93        |
| ACS          | 41,7400  | 0,10%  | 41,7600  | 41,4200  | 307.604    | 12.820,95       |
| AENA         | 196,7000 | 1,24%  | 196,7000 | 193,8000 | 306.611    | 59.832,45       |
| AMADEUS      | 65,1000  | -0,12% | 65,5600  | 64,9200  | 530.676    | 34.551,94       |
| ARCELORMIT.  | 21,1000  | 0,67%  | 21,1500  | 20,8200  | 103.668    | 2.178,92        |
| B.SANTANDER  | 4,5085   | -0,06% | 4,5455   | 4,5065   | 16.487.238 | 74.452,47       |
| BA.SABADELL  | 1,8955   | 0,48%  | 1,9120   | 1,8900   | 12.946.703 | 24.603,45       |
| BANKINTER    | 7,8880   | 0,00%  | 7,9560   | 7,8880   | 1.370.912  | 10.831,96       |
| BBVA         | 9,4620   | 0,55%  | 9,5000   | 9,4200   | 6.964.570  | 65.904,37       |
| CAIXABANK    | 5,3920   | 0,22%  | 5,4380   | 5,3640   | 5.954.880  | 32.129,81       |
| CELLNEX      | 36,8200  | -0,14% | 37,0400  | 36,7200  | 586.549    | 21.617,83       |
| ENAGAS       | 13,7700  | -2,20% | 14,0700  | 13,7600  | 1.010.940  | 13.958,83       |
| ENDESA       | 19,6600  | -1,63% | 20,0800  | 19,6450  | 789.379    | 15.563,14       |
| FERROVIAL SE | 38,3200  | -0,42% | 38,3200  | 38,0400  | 646.641    | 24.750,31       |
| FLUIDRA      | 21,6200  | -0,37% | 21,7200  | 21,3000  | 243.442    | 5.254,65        |
| GRIFOLS CL.A | 10,0600  | -2,00% | 10,2350  | 10,0050  | 1.079.004  | 10.881,43       |
| IAG          | 2,4510   | 0,45%  | 2,4610   | 2,4320   | 8.885.088  | 21.786,10       |
| IBERDROLA    | 13,5650  | -1,09% | 13,7550  | 13,4800  | 16.578.672 | 226.076,89      |
| INDITEX      | 50,9400  | -0,20% | 51,1000  | 50,6400  | 1.427.695  | 72.720,29       |
| INDRA A      | 16,2200  | -1,88% | 16,4600  | 16,2200  | 692.369    | 11.257,66       |
| INM.COLONIAL | 6,3800   | 0,24%  | 6,4250   | 6,3200   | 799.620    | 5.102,35        |
| LOGISTA      | 27,6800  | -0,79% | 27,9600  | 27,6400  | 162.959    | 4.525,96        |
| MAPFRE       | 2,3800   | 2,23%  | 2,3880   | 2,3340   | 4.288.166  | 10.174,51       |
| MERLIN       | 11,3700  | -1,64% | 11,5400  | 11,3600  | 853.205    | 9.738,94        |
| NATURGY      | 22,4400  | -2,43% | 23,1000  | 22,4000  | 458.998    | 10.365,57       |
| PUIG BRANDS  | 20,1800  | -1,27% | 20,6000  | 20,1800  | 207.373    | 4.205,67        |
| REDEIA       | 17,0900  | -1,56% | 17,4000  | 17,0100  | 626.281    | 10.716,03       |
| REPSOL       | 11,7350  | 0,13%  | 11,7750  | 11,7150  | 2.586.702  | 30.365,76       |
| ROVI         | 73,9500  | -0,07% | 75,5000  | 73,9500  | 108.136    | 8.079,66        |
| SACYR        | 3,1940   | 0,25%  | 3,2000   | 3,1760   | 2.126.260  | 6.792,91        |
| SOLARIA      | 12,0200  | -0,33% | 12,1400  | 11,9200  | 376.195    | 4.521,19        |
| TELEFONICA   | 4,3960   | 1,27%  | 4,3960   | 4,3390   | 11.436.740 | 50.184,93       |
| UNICAJA      | 1,1630   | 0,52%  | 1,1680   | 1,1540   | 3.582.373  | 4.164,28        |

**SALVAMENTO RESCATA** 

**DEL MAR A MÁS DE 600 PERSONAS EN DOCE HORAS SIN DESCANSO** 

Salvamento Marítimo rescató a 630 migrantes que trataban de llegar a las Islas

Canarias a bordo de once embarcaciones precarias, en doce horas sin descan-

so para sus tripulaciones. El recuento incluye a una treintena de mujeres y a

unos quince menores, cifras que probablemente aumentarán, porque en cuatro de los seis rescates efectuados en Lanzarote no se han facilitado aún datos detallados sobre los ocupantes, según la información recabada de Salvamento Marítimo y el Consorcio de Emergencias de esa isla. Todos los rescatados fueron asistidos en tierra por el dispositivo formado por personal del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria, así como por voluntarios de Cruz Roja, apoyados por los cuerpos de seguridad.

# 28 <> Sociedad



os migrantes desembarcan en el puerto de La Restinga, en El Hierro | ANTONIO SEMPERE (EP)

#### **AGENCIAS MADRID**

La inmigración se convirtió en el principal problema para los españoles, desbancando al paro, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido ayer.

En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena preocupación para los españoles a la primera. Las menciones pasaron en ese tiempo del 11.2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre, unos registros que no se veían desde 2007, tras la conocida como 'crisis de los cayucos'.

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta cuál es el problema que "personalmente" afecta más.

En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.

El podio de los principales problemas existentes para los españoles lo completan los problemas políticos en general (20,6%) y el paro (20,1%).

Ambos estuvieron también presentes en el último barómetro, publicado en julio. El paro preocupaba al 26,5%, seguido de los problemas políticos (20,7%) y la crisis económica (19,8%).

El 96,6% de los españoles cree que existen "muchas desigualdades entre los países pobres y ricos". El 87,3% opina que éstas son una de las causas del aumento de la inmigración y el 72,2% cree que España debería hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollarse a estas regiones.

#### Moción del PP rechazada

La inmigración también estuvo presente aver en el pleno del Congreso, que rechazó una moción del PP contra la política migratoria del Gobierno, en una votación en la que la inmensa mayoría de la Cámara votó en contra del texto del PP, con la excepción de Coalición Canaria.

Tras conocer el barómetro del CIS, el PP llevó al pleno una moción consecuencia de interpelación que recoge buena parte de

sus propuestas para atajar una crisis migratoria de que la responsabiliza directamente al Gobierno. Entre esas medidas está la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio nacional, una figura que está vigente en Canarias y que permite contratar de urgencia para atender a las necesidades de acogida de migrantes. También la ampliación de las dotaciones de los cuerpos de seguridad del Estado y de las oficinas de asilo y extranjería, así como la solicitud de ampliar la ayuda de Frontex.

También ayer la Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspenda de inmediato el protocolo publicado por el Gobierno de Fernando Clavijo para ordenar la acogida de menores llegados en patera a las islas, por perjudicar a niños en "situación de desamparo pa-

El nuevo protocolo implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se exige su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender. En este sentido, el Ministerio Público entiende que el protocolo "supone la ausencia de atención inmediata" a estos menores.

# Galicia hasta julio pero crecen a nivel nacional

#### **EP** SANTIAGO

Galicia registró un total de 7.776 nacimientos en los siete primeros meses del año, lo que supone 267 menos (-3,3%) que en el mismo periodo de 2023, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta caída contrasta con el incremento del

0,36% en los alumbramientos en España, en donde se produjeron un total de 184.050 hasta julio.

Los nacimientos descienden más de un 3% en

En lo tocante al mes de julio, los bebés nacidos son 1.181, lo que supone un 4,3% menos que en el mismo mes de 2023.

Por edades de las madres, en el mes de julio, la mayoría tenía menos de 40 años, pero 173 tenían esa misma edad o más, incluidas dos de más de 50 años.

En cuanto a las defunciones, la comunidad gallega acumula 22.424 muertes en lo que va de 2024, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2023.

A nivel nacional, en las 35 primeras semanas de 2024 fallecieron 298.510 personas en España, 3.382 más que en el mismo periodo de 2023, según la estimación de defunciones semanales del INE.

#### Un médico de la Fundación Puigvert opera en remoto desde Burdeos un tumor de un paciente en Pekín

**EFE** BARCELONA

El doctor Alberto Breda, jefe de Urología Oncológica y del equipo quirúrgico de Trasplante Renal de la Fundación Puigvert de Barcelona, operó un tumor de riñón mediante cirugía robótica en remoto en un paciente que se encontraba en Pekín (China)

La Fundación Puigvert informó ayer en un comunicado de que esta intervención supone la primera nefrectomía parcial (extirpación total o parcial del riñón) transcontinental del mundo.

La intervención se practicó hace una semana desde el auditorio de Burdeos (Francia), donde Breda asistía a la reunión anual sobre cirugía robótica.

# Sociedad $\diamondsuit$ 29

# Adelantar en carretera: un 30% lo hace en línea continua y la mitad excede la velocidad

Dos de cada tres conductores en España han vivido una situación de riesgo durante una de estas maniobras

#### **EFE** MADRID

El adelantamiento es uno de los principales factores que influyen en la siniestralidad en carretera. A pesar de ello, 8,3 millones de conductores en España –casi un tercio del total– reconocen haber adelantado en línea continua y otros 13,6 millones (49 %) han sobrepasado los límites de velocidad al realizar esta maniobra.

Además, siete de cada diez aseguran haberse sentido acosados durante un adelantamiento y dos de cada tres dicen haber vivido una situación de riesgo durante una de estas acciones.

Son algunas de las conclusiones del estudio 'Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013-2022)', realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial).

#### Sin margen de 20 kilómetros

Este informe, presentado ayer, es el primero que analiza la norma que suprimió los 20 kilómetros por hora adicionales para adelantar, una medida aprobada en 2022 que no apoyan los ciudadanos: sólo el 19% la aprueba expresamente, el 46% no la cumple y el 54% no cree que vaya a reducir las cifras de accidentalidad.

Según los últimos datos definitivos disponibles de 2022, cuando la norma solo llevaba en vigor nueve meses, el número de accidentes con víctimas se redujo un 6,1%, los fallecidos un 8,5% y los heridos graves un 9,6% frente a los registrados en 2019, último año comparable.

El adelantamiento es la tercera variable con mayor proporción de fallecidos en un siniestro (4%), sólo superado por el exceso de velocidad (8,4%) y el consumo de alcohol (4,6%). En la última década (2013-2022), casi 600 personas perdieron la vida en un adelanta-



Varios vehículos en la autovía A4, en Madrid |  $\mathsf{JESÚS}\ \mathsf{HELLÍN}\ (\mathsf{EP})$ 

#### El perfil más frecuente del accidentado es el de un varón de 30 a 45 años, en un turismo y en fin de semana

miento y casi 14.000 resultaron heridas en estas maniobras.

Según Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, en un choque frontal a 100 kilómetros por hora hay más de un 90% de posibilidades de morir. Por ello, reducir la velocidad ha demostrado ser positivo para luchar contra la mortalidad"

El estudio, que incluye una encuesta a 1.700 automovilistas,

constata que los accidentes que ocurren mientras se realiza esta maniobra suelen suceder principalmente por la mañana, de 07.00 a 14.00 horas (52%), en viernes y sábado (32%) y en los meses de julio y agosto (22%).

El perfil del conductor accidentado corresponde a un hombre de entre 30 y 45 años, que conduce un turismo en fin de semana y en periodo vacacional. El accidente tipo suele venir causado por una colisión frontolateral (30%), una colisión lateral (26%) y una colisión frontal (10%).

El informe también indica que los tramos de carreteras interurbanas más peligrosos de España para adelantar se encuentran en la N-232 (Km 204-221, Zaragoza), en la N-230 (Km 135-139, Huesca) y en la TF-66 (Km 1-9, Tenerife).

#### **D** SALUD

#### Más de cien productos químicos contaminan los alimentos en el país

Más de un centenar de plaguicidas, químicos que "afectan directamente" a la salud de las personas y que pueden ser tóxicos, persistentes y acumulativos, contaminaron los alimentos que se consumieron en 2022 en España. Así se recoge en el estudio 'Directo a tus hormonas. Residuos de plaguicidas en los alimentos españoles', presentado en la jornada de ayer por Ecologistas en Acción (EA), que analiza los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

#### TIEMPO

#### Las lluvias podrían dejar en el este 70 litros en cuatro horas

Un destacado episodio otoñal de lluvias y tormentas dejó ayer fuertes chubascos y tormentas, con mayor incidencia en el área mediterránea, donde se preveía que acumulasen hasta 70 litros por metro cuadrado en tres o cuatro horas. Entre las incidencias, destaca que quince coches fueron arrastrados por el agua tras el desbordamiento de la cañada en la localidad de Alcalá del Júcar (Albacete).

#### **D) PALENCIA**

### Una mujer fallece y su instructor resulta herido grave al estrellarse una avioneta en una escuela de pilotos

Una alumna de una escuela de pilotos de 20 años de edad falleció ayer y su instructor, de 32, resultó herido grave al estrellarse contra el suelo una avioneta en la que viajaban en Abia de las Torres (Palencia), según informaron el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y la Guardia Civil. La avioneta realizaba un vuelo de instrucción y pertenece a la empresa FLyBy, una escuela privada de formación de pilotos con sede en el aeropuerto de Burgos, de donde había despegado por la mañana.



Varios agentes, en la zona donde se estrelló la avioneta  $\mid$  A.  $\'{A}LVAREZ$  (EFE)

#### **P** FRANCIA

#### Gisele Pelicot descalifica las dudas sobre su consentimiento

Gisele Pelicot descalificó las dudas que trataron
de sembrar ayer algunos
abogados de acusados de
haberla violado sobre el
hecho de que podían entender que ella había dado su
consentimiento para tener
relaciones sexuales, a partir de algunas fotos robadas. "Me parece insultante
y entiendo que las víctimas
de violación no denuncien
porque tienen que pasar un
examen humillante", dijo.

#### **)** JUICIO

#### La Policía cree que la muerte de Juana Canal no fue accidental

El inspector de la Policía Nacional a cargo de la investigación sobre la muerte de Juana Canal, desaparecida en 2003 y cuyos restos fueron hallados 16 años después, apuntaló en el juicio la hipótesis de que el fallecimiento de la víctima no fue accidental, como sí sostiene el acusado. La Audiencia Provincial de Madrid continuó aver el juicio con jurado popular contra Jesús Pradales, entonces pareja de la víctima, para quien la Fiscalía y la acusación particular solicitan una pena de 15 años de prisión.



#### autodefinido

| <b>R</b> aíz purgante    | <b>Y</b>    | AMPLIARA             | <b>V</b> | COMPAÑÍA<br>SUECA DE VUELO | Y                                                | SIN SAL (PL)           | ¥                     | COLOQUIALMEN-<br>TE, DIENTE | <b>Y</b>             | SIMPLE,<br>PASMADO | ٧     | VENCEN               | <b>Y</b>             |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|
| TRIBUTO,<br>IMPUESTO     |             | DAR BALIDOS          |          | PAGAR UNA<br>CULPA         |                                                  | SIN SAL (PL)           |                       | SAPO MARINO                 |                      | LA DEL<br>Páncreas |       | RELATIVO AL<br>RADIO |                      |
| <b>\</b>                 |             | *                    |          | *                          |                                                  | Copiosa,<br>Espléndida | ->                    | *                           |                      | *                  |       | *                    |                      |
| FLOJAS                   | <b>&gt;</b> |                      |          |                            |                                                  | INDICAN                | <b>~</b>              |                             |                      |                    |       |                      |                      |
| PLAYAS<br>PEQUEÑAS       |             |                      |          |                            |                                                  | Los de Croacia         |                       |                             |                      |                    |       |                      |                      |
| <b>*</b>                 |             |                      |          |                            | ESTUPENDA<br>(COLOQUIAL)<br>VIVIENDA DE<br>HIELO | <b>→ ∀</b>             |                       |                             |                      |                    |       |                      |                      |
| Romperse                 | <b>—</b>    |                      |          |                            | *                                                |                        |                       |                             | MELENA DE<br>CABALLO | ->                 |       |                      |                      |
| DESBARAJUSTE             |             |                      |          |                            |                                                  |                        |                       |                             | Antipáticos          |                    |       |                      |                      |
| <b>→</b>                 |             |                      |          |                            |                                                  |                        | Periodista<br>Catalán | ->                          | *                    |                    |       |                      | ATASCAR,<br>OBSTRUIR |
| Muro en inglés           | Socorro     | ORILLA CON<br>ADORNO | <b>—</b> |                            |                                                  |                        | CÍRCULO DEL<br>PEZÓN  | ->                          |                      |                    |       |                      | *                    |
| INIUKU EN INGLES         | SUCURRU     | BARNIZAR             |          |                            |                                                  |                        | ELEGIR                |                             |                      |                    |       |                      |                      |
| <b>→</b>                 | *           | *                    |          | QUIMERA                    | ->                                               |                        | *                     |                             |                      |                    | LIGAN | Entregada            |                      |
|                          |             |                      |          | DISPONER ERAS              |                                                  |                        |                       |                             |                      |                    | LIGAN | ENTREGADA            |                      |
| UNIVERSIDAD<br>AMERICANA | ->          |                      |          | *                          | OCULTO,<br>VIGILANTE                             | ->                     |                       |                             |                      |                    | *     | *                    |                      |
| CAPITAL DE<br>RUMANIA    |             |                      |          |                            | <b>E</b> L DE AHÍ                                |                        |                       |                             |                      |                    |       |                      |                      |
| ->                       |             |                      |          |                            | *                                                |                        |                       | MENCIONAR                   | ->                   |                    |       |                      |                      |
|                          |             |                      |          |                            |                                                  |                        |                       | PRONOMBRE PERSONAL          |                      |                    |       |                      |                      |
| Entregarás               | <b>~</b>    |                      |          |                            |                                                  | TARAMBANA              | <b>&gt;</b>           | *                           |                      |                    |       |                      |                      |
| CAPITAL DE ZIMBABWE      |             |                      |          |                            |                                                  | IAKAWIDANA             |                       |                             |                      |                    |       |                      |                      |
| <b>→</b>                 |             |                      |          |                            |                                                  | Volver a<br>Sanar      | ->                    |                             |                      |                    |       |                      |                      |

#### laberinto

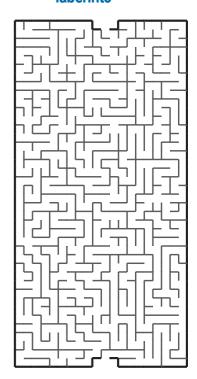

#### jeroglífico

# ta,te,ti,tu e,i,o,u

Pieza musical

#### crucigrama

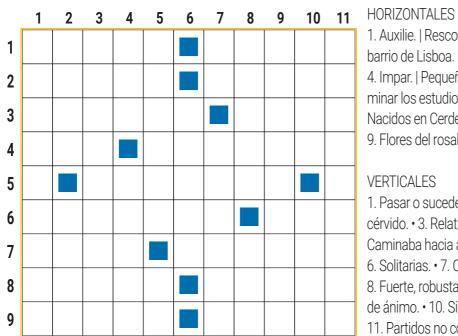

1. Auxilie. | Rescoldo. • 2. Residuo de la cera. | Bonito barrio de Lisboa. • 3. Meados. | De raza gitana. • 4. Impar. | Pequeñas cantidades. • 5. Avalorar. • 6. Terminar los estudios. | Pasado. • 7. Hermano malvado. | Nacidos en Cerdeña. • 8. Correo electrónico. | Diablo. • 9. Flores del rosal. | Caminas.

#### **VERTICALES**

1. Pasar o suceder. • 2. Algarroba. | Mamífero rumiante cérvido. • 3. Relativas a la orina. • 4. Gracia, habilidad. | Caminaba hacia aquí. • 5. Lavativas. | Plasta sin pata. • 6. Solitarias. • 7. Consonante repetida. | Subsistida. • 8. Fuerte, robusta. | Río europeo. • 9. Alegría, presteza de ánimo. • 10. Signo. | Tratamiento de respeto. • 11. Partidos no competitivos.

#### sopa de letras

Carrero • Cebadores • Chirriada • Corroer • Designe • Helénicos • Laqueados • Mirarlo

| S | S | L | L | Н | С | F | Н | Ε | Α | Τ | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | В | Α | Н | J | R | J | Ν | 0 | G | 0 | Α |
| G | Ε | Q |   | С | Н | G | S | R | С | L | Τ |
|   | L | U | С | Н |   | R | R |   | Α | D | Α |
| В | J | Ε | Н | S | F | R | Ν | С | В | U | J |
| С | Ν | Α | Ε | R | 0 | Ε | В | 0 | U | С | Р |
| Ε | Ν | D | Ν | Ν | L | 0 | D | Н | V | Τ | J |
| Α | 0 | 0 | R | Ε | R | R | Α | С | F | Ν | F |
| Ν | Ν | S | Η | D | Α | R | Ν | Н | F | С | Ν |
| Ε | 0 | С | S | Ε | R | 0 | D | Α | В | Ε | С |
| Ν | В | М | D | D |   | С | Μ | V | В | L | 0 |
|   | U | С | Τ | С | Μ | L | Μ | Ν | С | R | G |
| Α | F | J | Ε | Р | R | С | Ε | Τ | С | Р | Ε |
| L | R | В | В | С | Α | Τ | 0 | J | V | V | Ν |

| 4            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| N° 3444      | В | A | Ν | A | S | 3 | В |   | П | В | A | В | A      | Н |
| Ž            | A | а | A | ၁ | 0 | _ | A |   | ß | A | В | A | ۵      |   |
|              | В | A | Т | - | ၁ |   | Т | S | П | В | A | ၁ | $\cap$ | 8 |
| 유            | 0 | а | A | Т | S | 0 | В | A |   | 3 | ٦ | A | Y      |   |
| Ë            | Τ |   |   | A | - | Ъ | 0 | Τ | C |   | ٦ | Г | A      | Μ |
| autodefinido | A | _ | 0 | Э | В | A |   | A | Γ | В | 0 |   |        |   |
| 2            |   | A | а | В | A | S |   | 0 | ດ | A | В | В | A      | 4 |
| an           | Ν | Ι | В | ၁ |   | 3 | S | В | 1 | Т | В | A | Ь      |   |
|              | A | а | n | Ν | 0 | ٢ | 0 | ၁ |   | S | A | ٦ | A      | ၁ |
|              | Ν | A | ٦ | A | Ñ | 3 | S |   | Ø | A | S | A | ٦      |   |
|              | A | В | A | Ь | Ι | В | 0 |   | A | ٦ | 3 | В | A      | ອ |
|              | ອ |   | В |   | В |   | s |   | S |   | а |   | ٢      |   |

|            | S | Α | П | Ν | Α      |   | S | A | S | 0 | В |
|------------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
|            | 0 | Ñ | Α | _ | П      |   | ٦ | Ι | Α | M | П |
|            | S | 0 | П | В | Α      | S |   | Ν | 1 | Α | ဂ |
| ama        | 0 | П | - |   | В      | Α | S | Ξ | В | Ð | П |
| crucigrama | Τ |   | В | Α | $\cap$ | ٦ | Α | Λ | Α |   | T |
| cru        | S | Α | Э | 1 | П      | 0 | M |   | Ν | 0 | Ν |
|            | _ | Ñ | Α | С |        | S | Ξ | Ν | _ | В | 0 |
|            | M | Ξ | ٦ | Ξ | В      |   | Ν | 0 | В | Ξ | ဂ |
|            | Α | S | Α | В | В      |   | Ξ | D | Λ | Т | Α |
|            |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |

|                | N         | Λ         | Λ           | I. | O         | Т           | A  | C        | Я        | Я | В | - 1 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|----|-----------|-------------|----|----------|----------|---|---|-----|
|                | 3         | Ь         | Э           | Τ  | 3         | Э           | Я  | Ь        | 3        | ٢ | Ь | Α   |
|                | 9         | Я         | Э           | Ν  | Μ         | ٦           | M  | С        | Τ        | Э | Λ | 1   |
| 40             | 0         | ٦         | В           | Λ  | Μ         | (           | П  | D        | О        | M | В | Ν   |
| gg             | 0         | 3         | В           | Α  | О         | 0           | В  | 3        | S        | Э | 0 | 3   |
| 등              | Ν         | Э         | Н           | Н  | Ν         | Я           | Α  | g        | H)       | S | Ν | Ν   |
| sopa de letras | Ь         | Ν         | Ь           | 0  | Α         | Я           | Я  | 包        | Æ        | 0 | 0 | Α   |
| þ              | ٢         | Τ         | ٨           | Н  | О         | 9           | h  | Ń        | Ŋ        | 囱 | Ν | 3   |
| 8              | Ы         | Э         | Λ           | 0  | 8/        | <b>1</b> 9, | 6  | ЯV       | ٦,       | ₩ | Ν | Э   |
| S              | ٢         | Λ         | В           | 2  | N         | Ø           | #  | s,       | Ή        | Э | ٢ | В   |
|                | $\forall$ | Ω         | ∀⁄          | 1  | Æ         | ¥           | 1  | <u>Á</u> | <u>う</u> | n | ٦ | 1   |
|                | Τ         | V         | <b>′</b> 5, | Æ  | 5/        | Ъ,          | Λı | С        | 1        | Ø | 3 | 9   |
|                | ∀⁄        | 6,        | 6           | 9  | N         | 个           | Я  | ٢        | Н        | A | В | О   |
|                | S         | <u> 1</u> | Α           | ➂  | <u>/H</u> | Ь           | Э  | Н        | ٦        | U | S | S   |
|                |           |           |             |    |           |             |    |          |          |   |   |     |

**jeroglífico** Sintonía

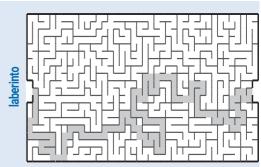

# **Pasatiempos () 31**

#### sudokus

| - 1    | ٠, | , | •1 |
|--------|----|---|----|
| $\cap$ | IΤ | ハ | Il |
| u      | ш  | ı | ш  |

|   | I | I |   | T | 1 | 1 |   | union |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|   | 2 | 5 |   | 7 |   | 8 |   |       |
|   | 1 | 3 |   |   |   |   | 4 |       |
|   |   |   |   |   |   |   | 3 |       |
| 6 |   |   | 2 |   | 4 |   |   |       |
|   |   | 8 |   |   | 5 |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   | 1     |
|   | 6 |   |   | 3 | 1 | 9 | 5 |       |
| 3 |   |   | 8 |   | 9 | 1 | 6 |       |
|   |   | 2 |   |   | 6 | 4 |   |       |

|    |    |    | 8  |
|----|----|----|----|
| 7  | 6  |    | 16 |
|    |    | 4  | 21 |
| 16 | 17 | 12 |    |

Coloca los números del 1 al 9 para que se cumplan las sumas.

#### rectángulos

Divide el área en rectángulos. Cada cifra indica el número de cuadros del rectángulo en el que se halla.



|   | <u> </u>   |   |    | 4.0 |    |     |   |
|---|------------|---|----|-----|----|-----|---|
|   |            |   |    | 10  |    | 3   |   |
|   |            |   |    |     |    | : : |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   | ļ          |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   | 10 |     |    |     |   |
|   |            |   | 10 |     | 12 |     |   |
|   | :          |   |    |     |    |     |   |
|   |            | 5 |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     | 12 |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   | 21         |   |    |     |    |     | 8 |
|   | <b>Z</b> I |   |    |     |    |     | O |
|   |            |   | 12 |     |    |     |   |
|   |            |   | 12 |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    | 4   |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
|   |            |   |    |     |    |     |   |
| 7 |            |   |    |     |    |     |   |
| / |            |   |    |     |    |     |   |
|   | Ē          |   |    |     |    |     |   |

#### 7 diferencias





#### sumando

# horóscopo

#### 21 DE MARZO A 21 DE ABRII

Puede que los planes que con tanta ilusión has preparado no sean recibidos en tu entorno con el entusiasmo que esperabas. Puede que sea porque todavía no los han entendido del todo.

#### **TAURO**

#### 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO

No te crees demasiado las cosas que te dicen y puede que aciertes en el diagnostico, pero esa actitud de permanente escepticismo no es positiva para tus relaciones con el entorno.

#### **GÉMINIS**

#### 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO

Procura que no pase más tiempo del necesario para aclarar un malentendido que tiene que ver con tu familia y que está creando un mal ambiente que se puede evitar si mueves ficha.

#### **CÁNCER**

#### 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO

Los imprevistos te ponen contra las cuerdas en el primer momento, pero gracias a tu capacidad de reacción das la vuelta a la tortilla y las cosas se ponen mejor que al principio.

#### **LEO**

#### 22 DE JULIO A 22 DE AGOSTO

El día se presenta un tanto anodino, sin grandes diferencias con respecto a la jornada de ayer. Sin embargo, está en tus manos que las cosas cambien para mejor en pocas horas.

#### **VIRGO**

#### 23 DE AGOSTO A 23 DE SETIEMBRE

La relación por la que atraviesas ha llegado a un punto en el que se impone un compromiso. Si no quieres aceptarlo, puede que tengas que replantearte la situación. Habla claro.

#### **LIBRA**

#### 24 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE

Cada oportunidad es única y nunca en la vida se vuelve a presentar. Eso no quiere decir que tengas que apuntarte a todo, pero no dejes para más tarde lo que en realidad nunca volverá.

#### **ESCORPIO**

#### 22 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE

Aprende de las experiencias, especialmente de las negativas, pero también de las positivas. Identifica tanto lo que ha dado buenos resultados como lo que te ha llevado al fracaso.

#### **SAGITARIO**

#### 23 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE

Apela a la reflexión antes de tomar decisiones que tengan una difícil marcha atrás. Y si no estás seguro, opta por aplazar cualquier determinación, podrías arrepentirte si te precipitas.

#### **CAPRICORNIO**

#### 22 DE DICIEMBRE A 21 DE ENERO

No trates de evadir tus responsabilidades sólo porque te encuentres cansado, debes hacer un esfuerzo y cumplir con lo prometido para mantener tu credibilidad.

#### **ACUARIO**

#### 22 de enero a 18 de febrero

No te dejes llevar por la impaciencia, es mala consejera especialmente en los asuntos relacionados con el corazón. Es mejor esperar a que los acontecimientos aclaren la situación.

#### **PISCIS**

#### 19 de febrero a 20 de marzo

Procura apoyarte en tus amigos para salir de la depresión en la que pareces haber entrado. Antes de que la cosa se complique recupera tus energías a través de la diversión y la evasión.

|         | 6         | L         | L         | 9         | $\forall$ | 3 | 9         | 8 | 7         |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|
|         | 8         | 9         | 3         | 7         | 6         | 9 | $\forall$ | L | L         |
|         | 9         | $\forall$ | 7         | L         | L         | 8 | ω         | 6 | 9         |
| SIL     | $\forall$ |           | 8         | 6         | ω         | G | 7         | L | 9         |
| sudokus | L         | ω         | 9         | 8         | 7         | 7 |           | G | 6         |
| ร       | 7         | 6         | G         | L         | 9         | L | 8         | ω | $\forall$ |
|         | 9         | 9         | $\forall$ | 3         | L         | L | 6         | 7 | 8         |
|         | L         | 7         | L         | $\forall$ | 8         | 6 | 9         | 9 | 3         |
|         | 3         | 8         | 6         | 9         | 9         | 7 | L         | 7 | L         |

| 3         | 8         | $\forall$ | 9         | G         | L         | 7         | 6         |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| L         | 9         | L         | 6         | 7         | 8         | $\forall$ | 9         | ω |
| 7         | 9         | 6         |           | ω         | $\forall$ | L         | 9         | 8 |
| L         | 7         | 9         | L         | 8         | ω         | 6         | $\forall$ | G |
| $\forall$ | 6         | 3         | 9         | L         | 9         | 8         | L         | 7 |
| 8         | L         | 9         | $\forall$ | 6         | 7         | L         | 3         | 9 |
| 9         | 3         | L         | 7         | $\forall$ | L         | 9         | 8         | 6 |
| 6         | $\forall$ | 7         | 8         | 9         | 9         | 3         | L         | L |
| 9         | L         | 8         | 3         | L         | 6         | 9         | 7         | ħ |

|         | œ | 16 | 21       |    |
|---------|---|----|----------|----|
| sumando | 2 | က  | 4        | 12 |
| sums    | 7 | 9  | 0        | 17 |
|         | _ | _  | <b>∞</b> | 16 |

|    |  |    |   |    | ∞  |    |   |  |   |
|----|--|----|---|----|----|----|---|--|---|
| 3  |  |    |   |    |    |    | 4 |  |   |
|    |  | 12 |   | 12 |    |    |   |  |   |
| 10 |  |    |   |    |    |    |   |  |   |
|    |  | 10 |   |    |    | 12 |   |  |   |
|    |  |    | 2 |    |    |    |   |  |   |
|    |  |    |   |    | 21 |    |   |  |   |
|    |  |    |   |    |    |    |   |  | 7 |



# 32 > Deportes

# La "preocupación cero

El capitán exhibe plena confianza en su equipo y en Idiakez » Bromea con que se retirará cuando Mella y Yeremay ya no quieran jugar con él

#### E.P.V./A.P. A CORUÑA

Lucas Pérez, capitán del Deportivo, aborda con optimismo la situación actual del equipo en el regreso al fútbol profesional y mantiene la convicción de que el rendimiento de la escuadra coruñesa irá in crescendo con el paso de los encuentros en Segunda División.

"Preocupación cero porque sabemos lo que hacemos cada día en Abegondo. Es cuestión de seguir trabajando, ir al mínimo detalle y de perfeccionar las cosas. Es verdad que este año nos está penalizando el balón parado en estas primeras jornadas, pero es algo que se puede trabajar y lo vamos a hacer. El año pasado éramos más sólidos y ahora estamos teniendo pequeños problemas porque nos han hecho varios goles a balón parado. Y hay que perfeccionar también la puntería de cara a gol para que las ocasiones que tengamos, se hagan. Porque no es lo mismo, en este caso para el Córdoba, ir 0-0 que 0-1. Quizá habríamos perdido igual porque no nos encontramos del todo cómodos, pero un gol puede cambiar el partido. Así que tenemos que trabajar la gente de arriba para acabar en gol las ocasiones", precisa ante los medios de comunicación.

En relación a la derrota experimentada el pasado viernes en Córdoba, un resultado que envió a los herculinos a puestos de descenso, el atacante cree que "el equipo no estuvo bien en el último partido. Aunque tuvimos ocasiones para cambiar el partido tanto con el 0-0 como con el 1-0. Son cosas que pasan en el fútbol, no entraron las ocasiones que tuvimos. Hay que seguir trabaiando. Esto acaba de empezar. hay que mantener la tranquilidad. Sabemos cómo empezamos el año pasado y también cómo acabamos. Hay que tener paciencia. Me voy a repetir como el año pasado, pero porque la situación es parecida. También estuvimos

"Hay que ser optimista, no queremos estar ahí, hay que tener tranquilidad"

"Lo digo ahora en la jornada 5, creo que va a ser un año bonito para el Dépor"

"Idiakez está curtido en mil batallas, como estamos todos, y con muchas ganas"

en puestos de descenso y al final acabamos consiguiendo el objetivo. Tengo confianza plena en esta plantilla, en este entrenador y en que las cosas van a salir".

#### Sin excusas

Interrogado acerca del inicio tan titubeante en el campeonato liguero, con solo cuatro puntos de quince posibles, el '7' prefiere no buscar pretextos sino motivos para creer en una reacción que augura inminente.

"No hay excusas. La única excusa es que el Córdoba tiene grandes jugadores y en el partido le salieron mucho mejor las cosas. El nivel de la plantilla del Deportivo es para dar mucho más, como se vio en otras fases de otros partidos como en Granada y ante el Oviedo. Esa es la línea. Hemos cometido errores y es lo que hay que perfeccionar", dice.

En su opinión, la plantilla deportivista posee cantidad y calidad de efectivos más que suficientes para aspirar a retos mayores. "En la plantilla que tenemos muchos somos del año pasado. Mantener ese bloque es fundamental porque

nos conocemos muy bien y también se están adaptando muy bien los nuevos compañeros. Hay que ser optimista. No queremos estar ahí abajo, pero hay que tener tranquilidad. El míster está intentando encajar todas las piezas como él cree y además el último día llegaron varios jugadores. Es casi la misma situación del año pasado, aunque evidentemente en diferente categoría. En ese sentido estamos muy

Lucas Pérez, delantero del Deportivo, sonriente durante la rueda de prensa que ofreció en Abegondo | CARLOTA BLANCO

tranquilos. Este año el vestuario está mucho más tranquilo que el año pasado. Después de todo lo que pasamos, es lógico que ahora lo veamos con otros ojos", señala.

En cuanto al objetivo para el presente curso 2024-25, el artillero del barrio de Monelos asegura que el Dépor no debe conformarse tan solo con luchar por la permanencia, ya que posee mimbres para desafíos de mayor calado.

"Quedar lo más arriba posible. Si es primero, primero. Yo cada fin de semana salgo para ganar y para quedar lo más arriba posible. ¿Playoff? Prefiero quedar primero, pero si me toca playoff, iremos otra vez a jugar otro. Sería un bonito recuerdo ascender a Primera División en un playoff, no hay ningún problema. No hay que ponerse objetivos, llevamos cinco jornadas, pero en este vestuario la gente está muy



# Deportes 🔾 33

# "de Lucas



ilusionada. Lo digo ahora en la jornada 5, creo que va a ser un año bonito para el Dépor. Lo digo de verdad, como lo decía el año pasado cuando veníais con caras de preocupados", prosigue en tono jocoso.

#### Un cabo al míster

Lucas Pérez demuestra su entera confianza en el entrenador que guió al equipo hasta el ansiado ascenso la temporada pasada en Primera Federación, un Imanol Idiakez que ha recibido numerosas críticas después de los resultados obtenidos en las cinco primeras apariciones ligueras de la campaña actual.

"El míster ya está curtido en mil batallas, como yo y muchos del vestuario. Estamos todos tranquilos y el apoyo es total al míster. Si el año pasado salimos todos de ahí, ahora hay preocupación cero. Lo único que hay es ilusión

1 gol

logró en la presente campaña, en el empate (1-1) en Granada. máxima porque estamos en el fútbol profesional y tenemos muchas ganas". expone.

Tal y como anunció hace semanas el director general del Deportivo, Massimo Benassi, Lucas Pérez seguirá enfundándose la camiseta del equipo coruñés tanto tiempo como él considere oportuno. Confianza plena en un futbolista que abandonó voluntariamente la Primera División para intentar remolcar al club de su vida en Primera Federación.

Feliz por poder adoptar unilateralmente la decisión de su futura retirada en el momento en el que ya no se sienta útil, Lucas deja constancia de que la sintonía con el Consejo de Administración deportivista es total, bromeando acerca de su extraordinaria relación con dos de los jóvenes talentos del equipo, Mella y Yeremay.

"Si lo dice Massimo, así será. No va a haber ningún problema ni con el Deportivo, ni con Lucas, ni con Massimo, ni con Juan Carlos (Escotet), ni con Soriano, ni nada. Si el contrato es indefinido, no pasa nada. Se lo digo siempre a Mella y Yeremay. El día que no quieran jugar más conmigo, que me lo digan, yo cuelgo las botas y me pongo en la grada a disfrutar", indica.

#### Orgulloso de su estatus

Satisfecho por haber jugado con el Deportivo en las tres primeras categorías del fútbol español, el '7' valora también su capacidad para ver puerta en cada una de las competiciones que ha disputado con la camiseta blanquiazul. "Es muy bonito. Además, he visto un dato de que he marcado en todas las competiciones que he jugado con el Deportivo. Eso es muy bonito. El día de mañana, cuando me retiré, que no será ahora, lo llevaré con mucho orgullo y mucha satisfacción", agrega.

Por último, el futbolista más carismático del plantel blanquiazul subraya que el Burgos, que el sábado visita Riazor, "le ganó al Zaragoza y nos pondrá las cosas muy difíciles, con un bloque medio o bajo". El delantero se aferra al respaldo incondicional del estadio herculino de cara a alcanzar la anhelada. metamorfosis. "Queremos ir a por la victoria, enganchar a la afición y tenemos que aprovechar el factor Riazor. Siempre es un factor clave, es fundamental. Este fin de semana tenemos un reto muy bonito para reengancharnos a la victoria v cambiar la dinámica", concluye el delantero herculino.

#### ENCAJE CON SORIANO, MELLA Y YEREMAY

#### "Nos podemos entender bien en el ataque"

Lucas ha sido titular en las primeras cinco jornadas junto a otros atacantes esenciales en el equipo como Yeremay, Mella y Mario Soriano. El delantero cree que se encuentran "muy bien" jugando juntos y destaca que el Dépor tiene "muchas soluciones tanto arriba como en defensa".

"Viendo algunos partidos, puedo decir que nos encontramos muy bien y nos podemos entender bien en el ataque. Creo que las posibilidades del equipo en ataque, en el centro del campo y en defensa son muy buenas. Ahora necesitamos ese tiempo de adaptación que pide el míster para conocernos todos y saber lo que el míster quiere buscar en cada partido. Pero llevamos cinco jornadas y hay que estar tranquilos. Debemos pensar que si el año pasado pasó de una manera, ¿por qué este año no puede pasar? La categoría es muy igualada. Considero que tenemos muchas soluciones tanto arriba como en defensa y eso es con lo que nos tenemos que quedar", apunta.

Por otro lado, el capitán blanquiazul considera que el trabajo de ensamblaje del equipo y de las nuevas incorporaciones debe ser llevado a cabo sin prisas para no cometer errores que puedan costar más puntos.

"Eso es trabajo para el entrenador. Al bloque del año pasado lo conoce mucho más, los jugadores sabemos lo que quiere en el campo y eso también influye. Los nuevos se tienen que ir adaptando poco a poco. Yo veo muy bien a toda la gente que vino nueva, todos están entrenando muy bien. Luego es una cuestión de encajar el once que el entrenador considere oportuno para el partido", asegura.



Lucas, durante el entrenamiento en Abegondo | CARLOTA BLANCO

# Idiakez, ante la opción de otra actualización

El regusto amargo de la derrota en Córdoba abre la puerta a nuevos cambios en la alineación después de las tres versiones probadas por el técnico blanquiazul

#### **EDER PEREIRA** A CORUÑA

El Deportivo afronta la visita del Burgos, el sábado a las 18.30 en Riazor, con el reciente recuerdo de la derrota en Córdoba (2-0). El equipo blanquiazul se mostró incómodo en El Arcángel con la presión alta de su rival y, a pesar de las ocasiones creadas, se quedó lejos del nivel mostrado en fases de otros duelos del inicio liquero.

"Es la jornada 5 y hemos tenido de todo en lo que va de liga", dijo Imanol Idiakez al término del encuentro en relación a los diferentes contextos de partido que ha experimentado el Dépor, que también ha mutado en varias ocasiones en este arranque de campeonato. El técnico donostiarra reconoció haber adquirido "una enseñanza más" en El Arcángel y, por lo

#### **EVOLUCIÓN EN ABEGONDO**

Mfulu y Yeremay se ejercitan con normalidad y Sergio Escudero apunta de nuevo a ser la única baja

Sergio Escudero fue el único jugador de la plantilla que no completó la antepenúltima sesión de trabajo antes del partido del sábado ante el Burgos. El lateral izquierdo se ejercitó con el grupo en la primera mitad del entrenamiento y posteriormente pasó a hacer trabajo personalizado junto al readaptador del club.

Escudero se postula como la única baja de cara el duelo en Riazor, ya que Mfulu y Yeremay se ejercitaron con normalidad. El centrocampista fue baja por una sobrecarga ante el Córdoba y el extremo se entrenó al margen del grupo en la primera sesión de la semana, pero ambos están disponibles para Idiakez.

El entrenamiento de ayer contó, tras la habitual activación, con trabajo de centros laterales y con un partido en el campo 3.

tanto, no parece descabellado pensar que el Dépor busque una nueva actualización de su sistema operativo para recibir al Burgos, un rival diferente al Córdoba: "Nos pondrá las cosas muy difíciles, con un bloque medio o bajo", apuntó Lucas Pérez en rueda de prensa. A pesar de ser tan solo la sexta jornada, ¿es ya la hora del Deportivo 40?

Idiakez apostó en los dos primeros partidos de Liga, contra el Oviedo y el Huesca, por prescindir de un delantero Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo,durante el entrenamiento de ayer en Abegondo | CARLOTA BLANCO centro de referencia. El míster blanquiazul situó a Lucas de '9' y el resto del ataque se ordenó de forma natural con Mella y Yeremay en las bandas y Mario Soriano como enganche.

En la línea defensiva optó por Petxarroman como lateral

derecho, enviando a Ximo Navarro a la banda contraria ante la baja de Escudero. Y en el doble pivote mantuvo a su pareja de confianza: José Ángel Jurado-Diego Villares.

Sin embargo, las dos derrotas consecutivas forzaron a Idiakez a buscar una vuelta de tuerca a su idea inicial.

#### Mella de lateral

En la tercera jornada, en la visita del Racing de Ferrol a Riazor, Idiakez sorprendió al deportivismo con la primera de sus fórmulas para dar cabida a los cuatro atacantes titulares del curso pasado (Mella, Lucas, Yeremay y Barbero) junto a Mario Soriano. "Entran, entran. Los tengo puestos en varias formas y tamaños en mi casa, en muchos papeles", comentó Idiakez en pretemporada sobre la convivencia de estos cinco jugadores en el mismo once.

El preparador vasco los juntó situando a Mella como lateral izquierdo y devolviendo a Ximo a su posición natural. En ataque, Barbero fue el punta, mientras que a los costados de Lucas se colocaron Soriano (izquierda) y Yeremay (derecha).

El triunfo por 1-0 ante el Racing permitió a Idiakez dar continuidad al sistema con Mella como lateral en la visita al Granada, pero el Dépor jugó sus mejores minutos en el





Nuevo Los Cármenes con otra versión, que también había dejado buenas sensaciones ante el Huesca en El Alcoraz.

#### La tercera vía

El preparador vasco rescató la formación que protagonizó esos buenos minutos tras el descanso en Granada y Huesca y la utilizó de inicio frente al Córdoba, con la entrada en punta de Bouldini por Barbero.

De este modo, Mella, Lucas y Yeremay actuaron en tres cuartos y Soriano retrasó su posición al doble pivote junto a José Ángel. Asimismo, Villares pasó al lateral derecho y Ximo regresó al perfil zurdo. Sin embargo, esta vez las buenas sensaciones se tornaron en dudas.

#### El Dépor 4.0

La búsqueda de Idiakez para tratar de dar con la tecla convierte el pronóstico de su once en una cuestión complicada tanto para el rival como para los propios aficionados blanquiazules. Ante el Burgos podría dar una nueva oportunidad a la tercera versión, como hizo con las dos anteriores, recuperar alguna de las dos apuestas iniciales o buscar una nueva fórmula.

La posibilidad de ver ya un Dépor 4.0 en la 2024-25 abre otras dos vías: ¿nueva reordenación de los mismos jugadores o entrada de algún nuevo elemento? Los futbolistas con más probabilidades de ser protagonistas en este último caso son el central Dani Barcia, el lateral izquierdo Rafa Obrador, el centrocampista Nuke Mfulu v el delantero Cristian Herrera. No obstante, algunas de estas supuestas entradas no tendrían por qué conllevar reajustes tácticos, ya que vendrían a sustituir a jugadores que se han mantenido en la misma demarcación en este inicio liguero.

#### Herrera, ¿el cuarto '9'?

Lucas, Barbero y Bouldini ya han actuado como delanteros en las primeras cinco jornadas. Ante el Burgos se podrá comprobar si Idiakez da un segundo partido como titular al punta marroquí, como hizo con los dos anteriores. Además, los minutos finales de Cristian Herrera en Córdoba y la confianza que ha mostrado Idiakez en el canario, que lo puso a jugar siendo el último en llegar, abre la puerta a ver a un cuarto '9' en lo que va de Liga.

De este modo, Herrera, que ha tenido minutos partiendo desde la banda derecha, también se une al casting del punta de cara al difícilmente predecible once ante el Burgos.



Junta de Accionistas del Deportivo celebrada en diciembre de 2023 en Palexco | JAVIER ALBORÉS

# Punto final al concurso de acreedores

El Deportivo tenía que completar los pagos que adeudaba en enero de 2048, según el calendario establecido, pero ya es una entidad saneada

#### **A.P.** A CORUÑA

El Deportivo informó ayer de que el Auto nº 310/2024 del Juzgado del Mercantil nº 2 de A Coruña de fecha 5 de septiembre de 2024 ha puesto fin definitivamente al concurso de acreedores en el que estaba inmersa la entidad.

Es decir que con la publicación del auto, que no es susceptible de recurso, se pone fin de forma definitiva a la situación concursal del Dépor iniciada en 2013.

Según afirma en un comunicado, el Deportivo protagonizó durante el año 2013 el mayor y más largo concurso de acreedores del fútbol español, con una deuda concursal superior al 160 millones de euros previa al convenio de acreedores aprobado mediante sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nú-

mero 2 de A Coruña de fecha 5 de febrero de 2014 y en el que se establecía que el plazo de pago de los créditos se extendería hasta el mes de enero del año 2048.

El pasado 19 de diciembre de 2023, el club herculino aprobó en la Xunta de Galicia la modificación del convenio para salir de la situación concursal, una acción que fue apoyada por una amplia mayoría de los acreedores concursales y que posteriormente se llevó a cabo con arreglo a las exigencias de los artículos, "con el fin de

INICIO
La entrada
en concurso
conllevó la salida
del club de
Lendoiro

asegurar definitivamente la viabilidad de la sociedad y la rápida satisfacción a los acreedores concursales", señala el Deportivo en su comunicado

Con la sentencia de aprobación de la modificación del convenio de acreedores, que adquirió firmeza el pasado 19 de mayo de 2024, el club coruñés pudo pagar su deuda concursal sin tener que esperar las anualidades que faltaban y solicitó ante el Juzgado el pronunciamiento de cumplimiento del convenio.

#### La confirmación

El pasado 26 de junio, el Deportivo aprobó la salida del concurso de acreedores en una Junta de Accionistas presidida desde el Estadio de Riazor por Álvaro García Diéguez en su último acto público como presidente de la entidad herculina. **24** años

es el tiempo de antelación con el que el Deportivo ha cerrado el concurso de acreedores, previsto hasta enero de 2048.

"El objetivo es consolidar un Deportivo saneado", remarcó García Diéquez en su intervención en la última Junta de Accionistas de la sociedad. Un mensaje que ahora vuelve a reiterar el club en su comunicado, donde expresa que el objetivo principal del deseo de poner fin al concurso de acreedores es "iniciar una nueva etapa con sus cuentas saneadas en la temporada del ascenso de sus dos primeros equipos, el masculino y el Depor Abanca, a la Segunda División y a la Liga F, respectivamente".

El proceso concursal, que en enero de 2014 conllevó la salida de la presidencia de Augusto César Lendoiro, finaliza de este modo dos meses después del anuncio de que Juan Carlos Escotet será el nuevo presidente del club, nombramiento que se hará

efectivo en breve.











Por la pasarela del desfile blanquiazul pasaron distintos futbolistas de la cantera, el Dépor Genuine, el Dépor Abanca y el Dépor masculino | PATRICIA G. FRAGA

# El Dépor desfila con sus nuevas camisetas

El conjunto herculino presenta sus equipaciones 2024-25 en un Marineda City lleno de jóvenes aficionados blanquiazules

#### L.D / I.C A CORUÑA

Desfile de moda blanquiazul. Así se puede definir el evento organizado por el Deportivo en Marineda City para presentar en sociedad sus tres equipaciones de juego.

El conjunto herculino, a pesar de ya haber jugado con ellas, quiso hacer un acto para que los aficionados blanquiazules pudiesen apreciar de cerca todos los detalles de la nueva piel en esta temporada.

Pero eso fue el plato final, ya que previamente organizaron un espectáculo en el que preguntaron a la afición por su jugador favorito. Entre los elegidos salieron nombres como Bebeto, Fran, Djalminha, Lucas Pérez, Luisinho, Florin Andone o Lionel Scaloni.

A continuación, dos *freestylers* de fútbol, llamados Dieguiño y Marcos, ofrecieron un gran espectáculo gracias a la infinidad de trucos que sorprendieron tanto a los aficionados como a la plantilla que ya estaba vestida con las nuevas equipaciones.

Después de esta exhibición comenzó propiamente el evento. El encargado de inaugurarlo fue un aclamado David Mella, que habló sobre su carrera en el Deportivo.

Lo primero que destacó fue sobre lo que sintió cuando debutó con el primer equipo, uno sueño para muchos.

"Nada más salir al campo ya se le vio con el abrazo de Yeremay que sentí mucha felicidad por salir delante de toda la gente que nos apoya todos los días y que quieren que se tire de cantera. Me quedo con las palabras de orgullo y felicidad por haber debutado", señaló.

A continuación, los más jóvenes del evento le preguntaron sobre su mejor recuerdo con la elástica blanquiazul, a lo que el de Teo respondió que el más reciente es el ascenso a Segunda División.

"Hay tres: Copa de Campeones Juvenil, el primer partido, bueno el primero no que perdimos 3-0 contra Polonia, pero el primer partido de la Youth League y el ascenso a Segunda División claramente", dijo.

Por último, Mella habló sobre su renovación y el futuro del equipo tras el mal inicio liguero.

"No me voy a mojar porque no me gusta mojarme, soy más de estar en seco, deberíamos pensar en ir fin de semana a fin de semana no mirar la tabla en la quinta jornada, y espero que sea una temporada bonita como decimos todos y que salga lo mejor posible. Si se puede conseguir otro ascenso pues otro ascenso, si nos quedamos nos quedamos y si es otro playoff pues otro playoff



pero no pensar en ascender en diciembre porque no se puede", zanjó.

A continuación, llegó el momento del pase deportivista. Los primeros en salir fueron Cristian Herrera, Alonso Briones, Ander Salazar, Víctor Vales, Raúl Lema, Álvaro López y Guillermo Gil, representantes de la cantera y el Dépor Genuine.

Tras ellos, comenzaron a desfilar Mohamed Bouldini, Cristian Herrera, Pancha Lara, Juan Carlos Gauto y Oriana Altuve, con ropa de paseo y de entrenamiento.

Posteriormente, al concluir un emotivo vídeo en conmemoración a Arsenio Iglesias, aparecieron sucesivamente Helton Leite, Inês Pereira, Mfulu, Hmírová, Escudero, Bárbara, Charlie Patiño y Vera portando las nuevas equipaciones.

## **Enrique Cabarcos**

DISEÑADOR DE LA CAMISETA DEL DEPORTIVO EN 1991

# "Buscaba algo novedoso sin traicionar la tradición"

IAGO COUCE A CORUÑA

Enrique Cabarcos (Vilalba, 1950) es una persona a la que el Deportivo y sus aficionados le deben mucho, aunque no lo sepan. Él fue el diseñador de la camiseta en forma de 'T' que vistió el conjunto herculino entre 1991 y 1997. El villalbés quiso romper con lo establecido y "hacer algo novedoso sin romper la tradición". Así, tras mucho pensar, se le ocurrió uno de los diseños más bonitos que quedará para siempre en la memoria de la afición.

#### ¿Cómo empezó en el diseño?

Hace un montón de años. Cuando era pequeño empecé a dibujar porque era una afición que tenía, me gustaba y me relajaba. Poco a poco, a medida que crecí y aprendí más sobre dibujo, vi que había muchas necesidades de mucho tipo en cuanto al dibujo en muchos ámbitos como la publicidad, en la industria, en la construcción o en el fútbol.

## ¿En qué momento aparece el Dépor en su camino?

Mi relación profesional con el Dépor empezó porque un amigo que estaba en una agencia de publicidad con la que trabajábamos ambos me presentó a Augusto César Lendoiro. Este amigo le dio buenas referencias mías a Lendoiro y empezamos a hablar para hacer algo con ellos y les presentamos el proyecto en el queríamos aportar algo diferente.

#### ¿Cómo fue el proceso?

Había que hacer algo que fuese novedoso, pero sin traicionar la tradición. Entonces, me puse a trabajar sobre qué podíamos hacer sin eliminar las rayas verticales, pero ser diferentes. Después de mucho trabajo, presenté tres proyectos, pero el que más me gustaba fue el que tenía las líneas horizontales que empezaban en la clavícula. La idea era que la vertical no llegase a los hombros y así

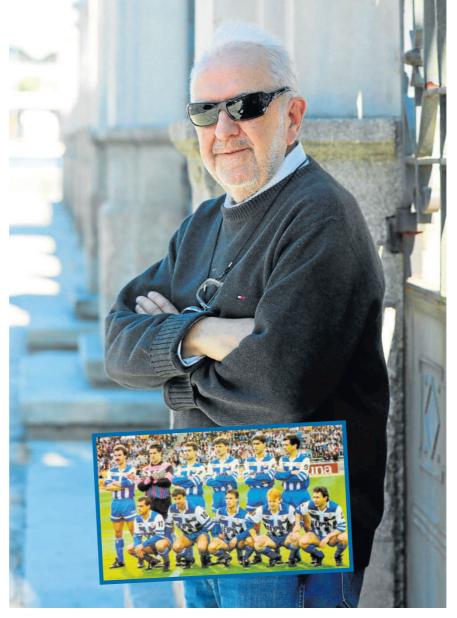

No hay que ponerse límites para diseñar, sino hacer dibujos originales

dar una sensación de que el jugador era más corpulento.

## Para llegar a esa idea, tuvo que desechar muchas otras.

Sí, claro. Eso forma parte del trabajo del diseño. Empiezas con una idea general y luego vas afinando. No hay que po-

Las actuales son muy bonitas. La tercera con Arsenio evoca recuerdos

nerse límites para diseñar, sino ponerte a hacer dibujos que sean originales, pero partiendo de un raíz. Te pueden salir cosas muy buenas o muy malas, pero es parte del proceso. En el caso del Dépor, había que conservar las rayas verticales y a partir de ahí crear. Recuer-

do un modelo que se llamaba Hércules y que tenía unas rayas muy finitas menos en los costados, pero la que más me gustó fue la que todo el mundo conoce.

## ¿Se imaginaba que el Dépor iba a aceptar esos diseños?

La verdad es que no. Tenía mis dudas. Siempre que presentas algo nuevo tienes dudas, pero vas muy documentado. Lo que más chocó fue que les propuse que los jugadores tenían que llevar el mismo número porque así se podía vender la camiseta. Ellos me decían que cómo le iban a decir a Bebeto que tenía que llevar el mismo número (risas). Yo les respondía que eran trabajadores del club y que tenían que hacerlo (más risas). Eso fue lo único porque en cuanto al diseño, no hubo mucha discusión.

## Sin embargo, la producción inicial no fue muy bien.

Así es. Las primeras fábricas las hicieron mal. No fue hasta que fui con Pepe Guillín, un directivo del Dépor, hasta Vigo a hablar con Umbro sobre el diseño. Allí fueron muy amables y me dijeron que hablase con el equipo de patronistas para explicarles bien la idea. Después de media hora, nos entendimos y salió como quería.

## ¿Qué opina de las camisetas actuales del Dépor?

Enrique Cabarcos fue el diseñador de la emblemática

camiseta del Dépor

FRAGA

Me parecen muy bonitas. De las tres, la que más me chocó fue la segunda porque la bandera con pico me parece un poco náutica, pero no sé si fue con intención o no. Yo probablemente hubiese puesto el pico al revés. Además, la tercera con Arsenio levantando la Copa evoca recuerdos.

#### Por último, ¿le gustaría volver a diseñar una camiseta de un equipo de fútbol?

Me encantaría. Tendría que ponerme en contexto porque estoy con otros proyectos, pero me encantaría volver a diseñar otra camiseta.

#### **CHAMPIONS LEAGUE**

## El Girona tiene un amargo debut

Un error de Gazzaniga en el minuto 90 impide al conjunto español puntuar en el partido que disputó ante el PSG

PSG GIRONA

1-0

#### PARQUE DE LOS PRÍNCIPES | 40.000 ESPECT.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha (Lee, min. 63), Fabián Ruiz (Joao Neves, min. 63); Dembélé (Lucas Beraldo, min. 90+2), Asensio (Kolo Muani, min. 39) y Barcola (Désiré Doué, min. 63).

GIRONA: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Romeu; Tsygankov (Alejandro Francés, min. 88), Iván Martín (Solís, min. 66), Van de Beek (Danjuma, min. 58), Bryan (Asprilla, min. 66); y Stuani (Portu, min. 58).

**GOL:** 1-0, min. 90: Gazzaniga en propia portería.

**ÁRBITRO:** Daniel Siebert (Alemania). Amonestó al local Marquinhos y a los visitantes Krejci, Romeu y Gazzaniga.

#### A.S.M. PARÍS

El Paris Saint-Germain amargó el estreno histórico en la Liga de Campeones del Girona con una victoria por 1-0 en el Parque de los Príncipes con un gol en propia portería en el minuto 90 de Paulo Gazzaniga, que había sostenido con vida al equipo de Míchel Sánchez hasta ese momento.

El estreno español en la Champions League tuvo un final amargo, pero los mil aficionados desplazados que aplaudieron a sus jugadores al finalizar el duelo: hace tres años el Girona estaba en plazas de descenso a Primera RFEF y ahora es el equipo español que ha necesitado menos años en Primera para alcanzar la máxima competición europea (4).

El PSG saltó al césped con mucha ambición y al minuto de juego Bradley Barcola ya había firmado la primera internada peligrosa en el área rival. Los locales se adueñaron del balón desde el inicio y tuvieron dos claras ocasiones claras antes del cuarto de hora, arrinconando al Girona.

El cuadro francés avisaba y dominaba el partido, pero cumplido el minuto 15 su posesión, cercana al 65% al descanso, se tornó estéril e improductiva. La presión adelantada de Míchel impedía que Vitinha y Fabián Ruiz pudieran conectar con sus atacantes y el PSG acusaba falta de creatividad e ideas.

Tras el descanso el PSG, que había perdido por lesión a Marco Asensio, sustituido por Randal Kolo Muani (39'). volvió al campo con la firme voluntad de recuperar la iniciativa cedida, pero topó con un Girona que quería seguir tuteando a su rival y pisar área. A Luis Enrique le gustaba poco lo que estaba viendo de su equipo, incomodado por el Girona, e hizo un triple cambio a la hora de juego: entraron Désiré Doué, Kang-in Lee y Joao Neves por Barcola, Fabián Ruiz y Vitinha, tan poco protagonistas. Míchel redobló su apuesta ofensiva con Arnaut Danjuma, Portu y Yáser Asprilla, además de Jhon Solís

El PSG no dejó de intentarlo, por mediación de un Kolo Muani que remató cuatro veces sin premio. En la más clara, asistido por Achraf Hakimi, se dio la vuelta y solo desde el vértice del área tiró demasiado cruzado cuando el Parque de los Príncipes ya saboreaba el gol. Su disparo se fue muy cerca del palo

Hakimi también tuvo el gol en sus pies en otra ocasión más que manifiesta, franca, pero volvió a emerger la figuJoao Neves y Cristian Portu pugnan por un balón durante el duelo de ayer | YOAN VALAT



estuvo sobre
el campo
Marco
Asensio
al ser
sustituido
por Randal
Kolo
Muani tras
lesionarse.

ra de Gazzaniga, salvador del

conjunto catalán. El meta mantuvo con vida al Girona hasta el minuto 90, pero entonces cometió un error que se tradujo en una cruel derrota para los suyos. Nuno Mendes desbordó a Arnau Martínez por el flanco izquierdo del ataque local y centró sin aparente peligro. La pelota no iba entre los tres palos, pero Gazzaniga



## Un Inter superior deja vivo al City en un encuentro sin goles en el Etihad

M.S.G. MADRID

Si Darmian, en lugar de creerse Guti en Riazor para firmar una asistencia imposible, hubiera mirado a portería y disparado, quizás el Inter de Milán hubiera vengado, en cierto modo, la derrota en la final de la Champions League del año 2023.

En lugar de eso, el lateral se creyó que tenía detrás suyo a Karim Benzema, como ocurrió en aquella acción de Guti, y dejó vivo al Manchester City, que estuvo superado como pocas veces en los últimos tiempos.

Porque el Inter seguramente mereciera haber ganado en el Etihad, pero estuvo impreciso e inocente de cara a puerta. Marcus Thuram, Nico Barella y Hakan Calhanoglou pudieron dar un gran susto al campeón de hace dos ediciones, pero fueron incapaces de dar un final feliz a las ocasiones que generaba en transición.

El equipo de Simone Inzaghi recordó al que llegó hasta la final en 2023 y desmembró el centro del campo del City, desesperando al propio Rodrigo Hernández, para conseguir salir a la carrera y que la pelota estuviera en disposición de su tridente para marcar. No obstante, si el Inter mereció ganar el partido durante ochenta minutos, el City se mereció una goleada en los últimos diez.

El empate, en esta fase de grupos de ocho partidos, apunta a no ser malo para ninguno. Peor fue la lesión de Kevin de Bruyne, que se tuvo que marchar al descanso y preocupa de cara al partido contra el Arsenal de este domingo.



El delantero del Manchester City Erling Haaland remata en el encuentro ante el Inter | NICK POTTS



se la introdujo en su propia portería al intentar embolsarla y el PSG al fin pudo celebrar la victoria y de este modo el Girona se fue de vacío en su estreno en el torneo.

## Programa

| Partido                     | Resultado |
|-----------------------------|-----------|
| Juventus-PSV                | 3-1       |
| Young Boys-Aston Villa      | 0-3       |
| Bayern Munich-Dinamo Zagreb | 9-2       |
| Milan-Liverpool             | 1-3       |
| Real Madrid-Stuttgart       | 3-1       |
| Sporting CP-Lille           | 2-0       |
| AYER                        |           |
| Partido                     | Resultado |

| Partido                  | Resultado |
|--------------------------|-----------|
| Bolonia-Shaktar          | 0-0       |
| Sparta Praga-Salzburgo   | 3-0       |
| Brujas-Borussia Dortmund | 0-3       |
| Celtic-Slovan Bratislava | 5-1       |
| Manchester City-Inter    | 0-0       |
| PSG-Girona               | 1-0       |
| НОУ                      |           |
| Partido                  | Hora      |

| HOY                        |       |
|----------------------------|-------|
| Partido                    | Hora  |
| Estrella Roja-Benfica      | 18.45 |
| Feyenoord-Bayer Leverkusen | 18.45 |
| Atalanta-Arsenal           | 21.00 |
| Atlético de Madrid-Leipzig | 21.00 |
| Mónaco-Barcelona           | 21.00 |
| Brest-Sturm Graz           | 21 00 |

# Adiós a Schillaci, 'El Héroe de las Noches Mágicas'

El delantero italiano fallece víctima de un cáncer » Su forma de ser le convirtió en referente de una generación » Su país, conmocionado al conocer el deceso

#### TOMÁS FRUTOS ROMA

Salvatore 'Totò' Schillaci fue uno de esos jugadores tocados por la varita de los Mundiales, una de esas curiosas historias que dejan las Copas del Mundo: de suplente a líder de una Italia ilusionada con un palermitano inesperado. Un ídolo popular, cercano a la afición que este miércoles falleció a los 59 años, culpa de un cáncer de colon contra el que luchaba desde hacía más de dos años.

Nacido el 1 de diciembre de 1964 en Palermo (Sicilia, sur), Totó, exjugador de la Juventus Turín y del Inter de Milán, buscó en el fútbol una salida a la difícil situación económica de su familia y acabó siendo el referente de una generación por su forma de ser. Sencillo, alejado de casi todo lo que representa una estrella del fútbol.

Toda Italia está conmocionada con la muerte de 'Totò', que encandiló a todo un país históricamente dividido en dos, entre norte y sur. La suya fue también una historia revolución social por esto mismo, por ser sureño y unir a toda Italia bajo la cortina protectora de la 'Azzurra', que le bautizó como 'El Héroe de las Noches Mágicas'.

#### El Mundial'90, su legado

En una selección plagada de delanteros de renombre, Totó llegó como un refuerzo de última hora, tan insospechado como resolutivo. Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Andrea Carnevale y Roberto Mancini eran su competencia y, como era de esperar, no fue titular en el primer partido de la Copa del Mundo celebrado en Italia en 1990.

Lo fue en el amistoso previo antes de comenzar el torneo. Azeglio Vicini, seleccionador en aquel momento, le dio confianza en un duelo contra Grecia. No marcó, no estuvo a la

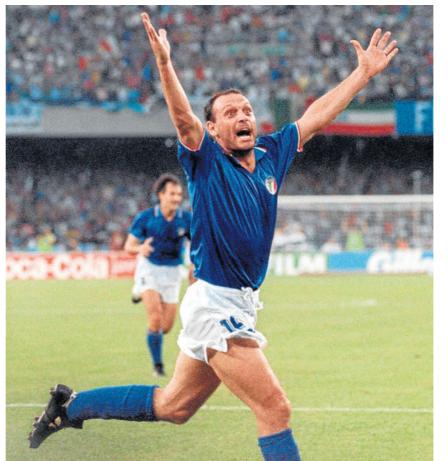



altura. Y los rumores sobre su nivel se desataron en Italia.

Parecía un jugador desahuciado en el torneo, relegado a la fuerza a jugar minutos residuales ante la voraz competencia a la que se enfrentaba, pero Vicini le volvió a dar minutos apostando por él como solución en el empate ante

Schillaci (arriba) celebra uno de sus seis goles en el Mundial'90. Numerosos aficionados se acercaron al estadio Barbera de Palermo para despedirle | AEC & IGOR PETYX Austría. Ahí cambió su vida. En apenas cuatro minutos, el tiempo que tardó en rematar un centro lateral para dar la victoria (1-0) en el Estadio Olímpico de Roma.

Se ganó el cariño de la gente cuando en la tercera jornada de la fase de grupos volvió a marcar ante Checoslovaquia (2-0), ya como titular, certificando el primer puesto del grupo. Y la leyenda empezó a nacer con su tercer gol, cosechado ante Uruguay (2-0) en octavos. Italia empezaba a soñar y tenía en Schillaci a un goleador que se lo permitía.

Su gol ante Irlanda (1-0) en cuartos desató la locura. Era el cuarto gol de un delantero con el que nadie contaba. Su titularidad era más que merecida tras haber llegado a semifinales. No falló a su cita con el gol ante la Argentina de Maradona, pero La Albiceleste empató e Italia cayó en penaltis. Pese a ello, no terminó el camino goleador de 'Totò', enchufado hasta el último momento. Porque en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra, decidió el duelo con un penalti en el minuto 86. Pasó de ser criticado en una amistoso por no estar a la altura a ser el encargado en momentos decisivos. 'Pichichi' y mejor jugador del torneo

#### Sus equipos

'Totò' dio sus primeros pasos en su Sicilia natal, en el Messina, equipo en el que disputó 256 partidos y marcó 77 goles entre 1982 y 1989, jugando desde la cuarta categoría italiana a la segunda. Su salto a la Serie A lo dio cuando firmó por la 'Juve' en 1989. Allí jugó 132 partidos y marcó 36 goles, exhibiendo ese nivel que le hizo recibir la convocatoria para el Mundial.

En 1992 cambió Turín por Milán para vestir la camiseta del Inter, con la que disputó 36 partidos y marcó 12 goles. Durante su etapa en Italia conquistó 1 Copa con la 'Juve' y 2 Copas de la UEFA, una con Inter y otra con 'La Vecchia Signora'

Terminado su camino en el fútbol de élite, se marchó cuatro años al Júbilo Iwata japonés, donde puso el punto y final a su carrera tras anotar 65 goles en 93 partidos.

## El Barça busca venganza

El equipo de Hansi Flick perdió la última edición del Gamper ante el Mónaco » La presencia de Ansu Fati, novedad en la convocatoria



#### A.T.C. BARCELONA

Vencedor en el amistoso del Trofeo Joan Gamper de hace poco más de un mes (0-3), el Mónaco recibe esta noche (21.00) a un Barcelona con bajas pero en racha y con ganas de vengarse del joven conjunto monegasco derrotándole a domicilio en su debut en la Champions League.

El equipo de Hansi Flick, que afronta el estreno continental en una dinámica inmejorable después de golear al Girona (1-4) y siendo líder en solitario con pleno de victorias en LaLiga, se presenta como un rival a priori superior. Sin embargo, no deberá confiarse, pues los futbolistas de Adi Hütter tampoco han perdido esta temporada y ya derrotaron a los azulgranas en el mencionado torneo estival

La campaña pasada, el conjunto catalán fue eliminado por el Paris Saint-Germain, club también de la liga francesa, al quedarse con diez jugadores tras una roja a Ronald Araujo en la vuelta de la eliminatoria de los cuartos de final, fase que no supera desde la campaña 2018-19, cuando sufrió la dolorosa remontada ante el Liverpool en Anfield (4-0).

Los azulgranas solo han ganado quince de sus últimos 36 partidos a domicilio en competiciones europeas, pero se aferran al 'efecto Flick', que ya conquistó el título con el Bayern de Múnich en la temporada 2019-20

Para ganar el partido, será esencial la aportación ofensiva de jugadores como Robert Lewandowski, máximo goleador de LaLiga EA Sports, Lamine Yamal, que viene de anotar un doblete, y Raphinha, que marcó tres al Valladolid, pero también la solidez defensiva que le ha llevado a encajar solo cuatro goles en cinco partidos ligueros.

La presencia del delantero Ansu Fati, aún inédito esta temporada por culpa de la fascitis plantar, es la principal novedad de la convocatoria del Barcelona, que sigue acuciado por las bajas. Así, los defensas Ronald Araujo y Andreas Christensen y los centrocampistas Frenkie de Jong, Pablo Paéz 'Gavira' Gavi, Fermín López y Marc Bernal siguen lesionados.

A todos ellos hay que añadir un nuevo contratiempo físico, la lesión muscular que Dani Olmo sufrió ante el Girona y que le tendrá un mes de baja. Su plaza en el once titular la ocupará Ferran Torres. El resto del equipo será el mismo que goleó al Girona por 1-4 en Montilivi el pasado domingo.

#### La mejor versión culé

Pese a todas estas ausencias, Hütter, espera esta noche en el Estadio Louis II la mejor versión del Barça.

"No será un partido parecido al del Gamper. Creo que, de alguna manera, le vino bien al Barcelona perder ese partido", aseguró el técnico austríaco, quien adelantó además que no habrá una defensa especial para frenar a Lamine Yamal.

El Mónaco es un club con solera, ocho veces campeón de la liga francesa y subcampeón de la máxima compe-



Ansu Fati, inédito este curso por una fascitis plantar, es la gran novedad de la lista azulgrana | ALEJANDRO GARCÍA tición continental en 2004 al perder en la final ante el Oporto de José Mourinho, y tiene en la juventud de su plantilla su gran activo

Tras la marcha de dos pilares de la temporada pasada, Youssouf Fofana al Milan por veinte millones y Mohamed Camara al fútbol catarí, el Mónaco ha sabido reconstruirse con fichajes como el del medio senegalés Lamine Camara, de veinte años y procedente del Metz por quince millones. La entidad propiedad del ruso Dmitri Rybolóvlev, que a comienzos de este año anunció que se planteaba su venta, ha reforzado el perfil de club formador-vendedor bajo la dirección general del brasileño Thiago Scuro y la llegada de Hütter quien, en su primera temporada, llevó al equipo al segundo puesto de la Liga.

Sin bajas de peso tras la recuperación de Camara de la conmoción del pasado sábado, los hombres más destacados del Mónaco son los laterales brasileños Caio Henrique (ex del Atlético de Madrid) y Vanderson; el medio defensivo suizo Denis Zakaria, el mediapunta ruso Aleksandr Golovin y el japonés Takumi Minamino.

En el ataque, sobresalen el internacional suizo Breel Embolo, el marroquí Eliesse Ben Seghir, y Maghnes Akliouche, quien se colgó la medalla de plata con Francia en los últimos Juegos de París tras perder la final ante España.

#### PRIMERA DIVISIÓN

## El Atlético comienza su nuevo desafío ante el Leipzig

El club rojiblanco volverá a luchar por el único título que se le resiste

#### I.D. MADRID

La Champions League es un desafío aún imposible para el Atlético, que inicia esta noche frente al Leipzig un nuevo abordaje al único título que se le resiste y que tantos desvelos provoca al equipo y a su entrenador, Diego Simeone, ante su enésima revancha.

Infalible en la clasificación para la máxima competición continental en la era Simeone (la jugará por duodécimo curso seguido, como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el París Saint Germain y el Bayern Múnich), le queda el paso definitivo: la gloria, la eternidad o la leyenda que tan solo concede ser campeón.

Quiere más el Atlético. Necesita una reivindicación en la Champions, donde ha perdido la ruta de los mejores en los últimos tiempos. Su inversión veraniega de 185 millones de euros, más que todos los restantes 35 participantes en el nuevo formato, dispara las expectativas

Julián Álvarez, suplente en el triunfo por 3-0 del pasado domingo ante el Valencia, en el que se estrenó como goleador con el equipo en los instantes finales, retorna al once para recibir al Leipzig, en detrimento de Alexander Sorloth. Antoine Griezmann es indiscutible en las alineaciones titulares. Aún Simeone no ha unido en ellas al esperado trío. Tampoco lo hará de inicio este jueves.

El atacante argentino es la novedad junto a Rodrigo Riquelme, cuya nueva incursión por el carril zurdo adelantará a Samuel Lino al medio campo y relegará al banquillo a Conor Gallagher, el mejor ante el Valencia, aparte de iniciar la victoria con un gol



No habrá más cambios en el once que propondrá Simeone, con Jan Oblak en la portería; Marcos Llorente en el carril derecho; Robin Le Normand, José María Giménez y César Azpilicueta en el centro de la defensa; Koke Resurrección y Rodrigo de Paul en el medio campo, además de Lino; y el citado Griezmann, por detrás

No serán de la partida Pablo Barrios, por una lesión muscular, ni aún Thomas Lemar, que ha comenzado con su reincorporación progresiva al grupo.

#### Aguar la fiesta

Enfrente, tras cosechar un inesperado empate a cero en casa ante el Unión Berlín, que le hizo perder el ritmo del liderato en la Bundesliga, el Leipzig se presenta en el Metropolitano con la intención de aquarle la fiesta a los colchoneros.

El equipo entrenado por Marco Rose recupera a su gran baluarte en la zaga, el húngaro Peter Orbán, quien no había podido disputar los últimos dos choques de la Bundesliga tras recibir una tarjeta roja en

el estreno de la competición local, por lo que previsiblemente reorientará el esquema a la disposición original de cuatro defensas, en lugar de la combinación de tres centrales y dos carrileros tras la mencionada expulsión del magiar

Sus argumentos ofensivos, algo resentidos tras la marcha del español Dani Olmo, pero invariables en cuanto a pro-

El canterano Javi Serrano se ejercitó en la víspera del partido de esta no-che con el primer

puesta de juego, incluyen al neerlandés Xavi Simons, con magia en sus botas y que en un momento de lucidez puede hacer saltar por los aires un partido; el esloveno Benjamin Sesko, tan alto (1,95 de altura) como habilidoso y resolutivo; y el imprevisible Loïs Openda, otro que en un arranque de inspiración puede descolocar la retaguardia del rival.

## **El Betis** supera al **Getafe (2-1)** en partido aplazado

A.G.R. SEVILLA

Dos goles del argentino Gio Lo Celso en la segunda mitad (2-1) fueron claves ayer para la victoria del Betis en el partido que estaba aplazado de la tercera jornada de LaLiga ante el Getafe y que se disputó en el Benito Villamarín

Este resultado, que es la segunda victoria de los verdiblancos en cinco partidos, aúpa a los andaluces a puestos europeos. Mientras que el Getafe, al que se le resiste el primer triunfo en la presente edición del torneo de la regularidad al acumular tres empates y dos derrotas en los cinco partidos que ha protagonizado, se mantiene en la zona de descenso al ocupar el decimoctavo puesto en la tabla con cinco puntos.

El tanto del uruguayo Mauro Arambarri, en el tercer minuto de prolongación del encuentro de los ocho que señaló el árbitro, llegó demasiado tarde para la reacción de la formación madrileña, que también sufrió en el tiempo añadido la expulsión de su entrenador, José Bordalás.

## **El Athletic**, a amargar el debut de Haller en **Butarque**

#### LEGANÉS

J7 | BUTARQUE, 19.00 (DAZN) • LEGANÉS [Borja Jiménez]

Soriano - Rosier, Nastasic, Sergio González, Javi Hernández - Tapia. Brasanac - Juan Cruz, Óscar Rodríguez, Cissé - Haller

ATHLETIC [Ernesto Valverde]

Agirrezabala - Gorosabel, Vivian, Núñez, Adama - Prados, Vesga - Nico Serrano, Unai Gómez, Berenguer - Djaló.

• ÁRBITRO Hernández Maeso (extremeño)



#### **FÚTBOL SALA**

## **España** encuentra la luz y los goles tras el descanso

**EFE** MADRID

La selección española de fútbol encontró la luz en forma de juego y goles para vencer de forma contundente a Nueva Zelanda por 7-1 gracias a un un gran segundo tiempo que le permite colocarse líder del grupo D del Mundial de Uzbekistán. Tiene 4 puntos, los mismos que Kazajistán, que ganó a Libia (4-1), pero con una diferencia de tres goles a favor de La Roja. El objetivo es quedar campeón del grupo para evitar un presumible cruce en octavos de final con Portugal.

El protagonista fue Juan José Camacho Pérez, Catela, el ala del Barça que emergió y golpeó en el momento justo con tres goles anotados en una segunda mitad en la que España fue más efectiva para terminar con una estadística de 108 lanzamientos, de los que 40 fueron a portería.

El comienzo fue complicado para España, que tuvo la posesión del balón, pero que no pudo superar el muro de Nueva Zelanda pese a los disparos de Mellado, Adolfo, Boyis y Gordillo. Las alarmas se encendieron en el minuto seis cuando el equipo de Oceanía se adelantó (0-1).

La Roja buscó más agresividad y efectividad en la pista, pero en el primer tiempo solo le valió para igualar a uno por medio de Mellado. En el segundo apareció el rodillo y a los 18 segundos Raúl Gómez puso el 2-1.

Un tanto al que siguieron, en cinco minutos, otros de Catela y de Gordillo. El 5-1 de Raúl Campos, justo en el ecuador de la segunda mitad, ya ponía líder del grupo a España. Fue entonces cuando Catela cobró protagonismo, con dos goles más. España cerrará la primera fase este sábado con Libia, que entrena el español Ricardo Íñiguez.

## Peleteiro: "Cumplo el sueño de volver a Ribeira con Benjamin"

Confirma que regresa a casa y que su entrenador será su marido, una decisión fundamentada en mejorar la conciliación familiar después de la maternidad

#### **EFE** MADRID

Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto, desveló ayer que la decisión de cambiar de entrenador y dejar el grupo de trabajo que dirige Iván Pedroso en Guadalajara, se debe a la necesidad de "cumplir un sueño" y "conciliar" la vida familiar con su hija y su marido, Benjamin Compaoré, que ahora dirigirá sus pasos desde su Ribeira natal, a donde se mudarán para vivir y entrenar.

La atleta gallega anunció la pasada semana que había decidido cambiar de entrenador y separar su camino profesional del de Iván Pedroso. La razón principal es "regresar a casa" después de trece años fuera y volver a Ribeira, lugar donde quiere criar a su hija Lúa.

"Mi relación con Iván está en perfecto estado. Después de todo esto, viendo el apoyo que me ha dado y la comprensión que ha tenido, si estaba rallada, se ha ido todo. Me dijo que acabamos de trabajar juntos pero que la relación de amistad será eterna. Me dijo 'eres una luchadora y seguro que este cambio lo vas a aprovechar'. Que una persona como él, que ha sido campeón de todo, no tenga ningún tipo de egos y sea tan honesto conmigo y lo comparta dice mucho. Mi miedo era recibir un rechazo suyo porque mi relación personal con él era más valiosa que la deportiva, pero no ha habido nada de eso", dijo Peleteiro.

"Me fui triste de los Juegos Olímpicos de París. Estaba en buen estado, pero no salía lo que quería. Esa noche de los Juegos, como estaba triste, explotaron las emociones, y me puse a meditar por qué no salió mi mejor versión aun estando bien. A las cuatro o cinco de la mañana llamé a Gabriela, mi representante de redes sociales. Me dijo que conociéndome, cuando exteriorizaba algo, era porque la decisión estaba tomada", comentó.



Ana Peleteiro mira a su marido, Benjamin Compaoré, antes de la rueda de prensa | BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

"Me cuesta mucho tomar decisiones, pero cuando la tomo voy directa. Lo hablé con mi familia, con mi primo mayor y con Benjamin. Todo el mundo me entendió y cuando expresé las razones me apoyaron. Como soy temperamental y estaba triste dije que iba a deiar pasar un mes I levo muchos años sin vivir en Ribeira y analicé lo que necesitaba",

indicó. "Fue un mes duro de tanto odio a través de las redes sociales, en el cual me han juzgado tanto, que en Ribeira me sentí protegida. Cada día me fui sintiendo más a gusto y así es como se ha dado la vuelta".

Otra razón es la conciliación familiar. "La maternidad es una materia complicada y compleja, sobre todo cuando estás lejos de la familia. Conci-

## Yulimar Rojas, en la última

fase de su recuperación, vuelve a la pista

> La venezolana Yulimar Rojas, que se rompió el tendón de Aquiles el 10 de abril, se encuentra en la última fase de recuperación y se reencontró ayer con la pista de atletismo "bailando con positivismo y mucha alegría". Rojas, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y plusmarquista mundial, no pudo revalidar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio en París, pero ya mira al futuro. "Después de cinco meses y medio lejos de la pista de atletismo, me reencuentro con ella de esta manera bailando con positivismo y mucha alegría. Ha sido un tiempo de trabajo duro, de desafíos, pero también de una fe infinita", aseguró la rival y ya excompañera de entrenamientos de Ana Peleteiro.

liar es complejo y más cuando viajas y tienes horarios locos. Yo veo crecer a Lúa en un ambiente que cuando soñaba con ser madre no era lo que quería. Eso día a día me iba entristeciendo", desveló,

"Después de trece años fuera, mi corazón me pedía volver a mi refugio, que es Galicia, y ahora mi entrenador será Benjamin, mi marido y compañero de vida. Ha sido un proyecto que se lo he ofrecido yo a él. Lo quiero dejar claro. En ningún momento me lo ha ofrecido él a mí. Yo quería evitar lo personal con lo profesional y se lo expuse después de París".

"Mi cuerpo y mi cabeza me piden cosas nuevas. Llevo haciendo atletismo desde los cinco años, triple salto desde los doce y con Iván ocho años. Cuando te sabes los entrenamientos de lunes a sábado de memoria hay veces que tu cabeza te pide algo nuevo. No somos máquinas", concluyó.

## **Servicios \diamondsuit 43**

#### **El Ideal Gallego**

www.elidealgallego.com



Director Rubén Ventureira Novo

> Subdirectora Paola Feal Pinto

#### **JEFES DE SECCIÓN:**

Local Abel Peña

**Fotografía** Pedro Puig

Web Doda Vázquez

Glorieta de América, s/n. Palacio de la Ópera. 15004 A Coruña

Centralita

981 173 040 / 981 299 327 (Fax)

#### REDACCIÓN CENTRAL

General 981 177 988

Cierre 981 177 992

**Local** 981 177 990

981 173 066 Publicidad 981 173 060

Recursos humanos 981 173 086

#### DELEGACIONES

Carballo

Camiño Novo nº18, 1ºA. 15100 - Carballo **Tel:** 981 704 159 - **Fax:** 981 700 221

diariocompostela@editoriallacapital.com **Tel:** 698 195 484

#### CORRESPONSALÍAS

**Buenos Aires** Bolívar, 160 Mar del plata Avenida Champagnat, 2551

El Ideal Gallego prohíbe la reproducción, distribución nunicación pública y tratam o utilización comercial total o parcial, de los contenidos de esta publicación, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa cor fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la Ley de la Propiedad Intelectual.

#### **Editorial La Capital**



Director de relaciones institucionales

Director área audiovisual

Dirección financiera y administrativa

Responsable de marketing

Impresión

Intervalos de nubes y claros, y temperaturas sin grandes cambios.

#### **JUEVES 19**

Jornada de cielos con intervalos de nubes Touriñán y claros, creciendo nubes de evolución, que podrán dar lugar a chubascos tormentosos, más probables en el interior, según Meteo-Galicia. Las temperaturas continuarán sin cambios o con ligeros ascensos. Los vientos soplarán de componente este, flojos.

#### VIERNES 20

La inestabilidad atmosférica continuará durante el viernes, con intervalos de nubes y claros, y nieblas en el interior. Por la tarde se formarán chubascos tormentosos, más probables en el interior. Las temperaturas continuarán sin cambios o con ligeros descensos. Los vientos soplarán flojos, de dirección variable.

#### SÁBADO 21

Cielos parcialmente nubosos y chubascos localmente tormentosos, más probables por la tarde en el interior. Las temperaturas máximas sufrirán un moderado descenso. Viento flojo del oeste.



| L  | M  | X  | J  | V  | S  | D  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Predominio de la buena visibilidad en toda la costa

## **PLEAMAR**

**BAJAMAR** 11:42 0.2 m

#### **COSTA DE A CORUÑA**

ÁRTABRO: Viento de componente noreste fuerza 3 a 4 por el día y variable 2 a 3 por la noche. Marejada por la mañana y por la tarde, y marejadilla por la noche. Visibilidad buena. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros de altura durante toda la jornada.

COSTA DA MORTE: Viento de componente noreste fuerza 3 a 5 por la mañana y variable 2 a 3 por la tarde y por la noche. Fuerte marejada por la mañana y marejadilla por la tarde y por la noche. Visibilidad buena. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros de altura durante toda la iornada.

FERROL-BARES: Viento de componente noreste fuerza 4 a 5 por el día y variable 2 a 3 por la noche. Fuerte

marejada por el día, y marejadilla por la noche. Visibilidad buena. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros de altura durante toda la jornada.

#### **COSTA DE PONTEVEDRA**

Viento de componente sur fuerza 3 a 4 por la mañana, variable 2 a 3 por la tarde y del norte 2 a 3 por la noche. Marejada por la mañana y marejadilla por la tarde y por la noche. Visibilidad buena por la mañana y regular el resto de la jornada. Mar de fondo del noroeste, con olas de 1 a 2 metros de altura.

#### **COSTA DE LUGO**

Viento de componente este fuerza 2 a 3 por el día y variable 1 a 2 por la noche. Marejadilla por el día y mar rizado por la noche. Visibilidad buena. Mar de fondo del norte, con olas de 1 a 2 metros de altura durante toda la jornada.

#### LLOVIZNAS CHUBASCOS LLUVIA CUBIERTO VIENTO FLOJO SOLEADO NUBES ALTAS NUBES Y CLAROS MAR MUY GRUESA

Jenaro, Teodoro, Eustoquio, Secuano, Festo, Sosio, Próculo, Desiderio, Félix, Constancia, Eustoquio, Acucio, Trófimo, Sabacio, Dorimedonte, Peleo, Nilo, Elías, Pomposa, María de Cervellón, Emilia María Guillermina Rodat y Alfonso de Orozco

## niversarins

Jeremy Irons, actor (76); Twiggy, modelo (75); José Luis Doreste, regatista (68); Jimmy Fallon, presentador (50) y Mariano Puerta, tenista (46)

## sorteos

Cupón

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 62731 Serie 037 Reintegros 6 y 1

MARTES. 17 DE SEPTIEMBRE

**50538** Serie **025** Reintegros **5 y 8** LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE

70963 Serie 034 Reintegros 7 y 3

#### **BONOLOTO**

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE

20

| 3 11           | 10                 | 20 32       | 70     |
|----------------|--------------------|-------------|--------|
| Comple         | mentario <b>49</b> | Reintegro 2 |        |
| 6 Aciertos     | 1                  | 1.531.21    | 0,76 € |
| 5 Aciertos + C | 2                  | 82.63       | 4,14 € |
| 5 Aciertos     | 102                | 81          | 0,14€  |
| 4 Δniertos     | 5 246              | 2           | 3 63 € |

#### martes, 17 de septiembre

4,00 €

62.06 €

8,00€

37 39 42 49 .i. 20 D

93.290

3 Aciertos

4 Aciertos

3 Aciertos

|           | Compleme | illallo Ju | Reintegro |           |
|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 6 Acierto | os       | 0          |           | 0,00€     |
| 5 Acierto | os + C   | 0          |           | 0,00€     |
| 5 Acierto | os       | 60         | 3         | .796,51 € |
| 4 Acierto | os       | 3.780      |           | 30,13 €   |
| 3 Acierto | os       | 73.870     |           | 4,00€     |

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE

11 19 22 27 39 49 Complementario 35 Reintegro 3

DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE 34

36 38 Complementario 30 Reintegro 3

#### **PRIMITIVA**

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE

9 11 34 35 Complementario 13 Reintegro 9 6 Aciertos + R 0,00€ 6 Aciertos 0,00€ 58.819,29 € 5 Aciertos + C 2.537,30 € 5 Aciertos 85

5.055

100.541 JOKER: 1229547

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE **11 19 23 44** 44 46 Complementario 24 Reintegro 8

| 3 Aciertos     | 197.465 | 8,00 €       |
|----------------|---------|--------------|
| o              | 407.465 |              |
| 4 Aciertos     | 10.851  | 49,08 €      |
| 5 Aciertos     | 188     | 1.947,51 €   |
| •              |         |              |
| 5 Aciertos + C | 1       | 199.708.20 € |
| 6 Aciertos     | 0       | 0,00€        |
| 6 Aciertos + R | 0       | 0,00€        |
|                |         |              |

JOKER: 1595178

#### FI GORDO

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

| DOMINTOO, TO DE CEI TIEMBRE |   |    |         |    |             |  |
|-----------------------------|---|----|---------|----|-------------|--|
| 2                           | 8 | 27 | 40      | 52 | Clave 4     |  |
| 5 + 1                       |   |    | 0       |    | 0,00€       |  |
| 5+0                         |   |    | 0       |    | 0,00 €      |  |
| 4+1                         |   |    | 8       |    | 23.377,66 € |  |
| 4+0                         |   |    | 122     |    | 275,15€     |  |
| 3 + 1                       |   |    | 779     |    | 49,25 €     |  |
| 3+0                         |   |    | 7.193   |    | 17,33 €     |  |
| 2 + 1                       |   |    | 13.597  |    | 7,05€       |  |
| 2+0                         |   | 1  | 118.999 |    | 3,00 €      |  |
|                             |   |    |         |    |             |  |

#### **LOTERÍA NACIONAL**

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE

**70253** Primer premio **37762** Segundo premio 3/8/9 Řeintegros

#### **EUROMILLONES**

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE

**32 41 44** Estrellas **1/10** 20 EL MILLÓN **GNN27244** 



#### † Doña Mª del Carmen Muñiz Hermo

Falleció el 18 de septiembre de 2024, a los 78 años de edad.

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: jueves día 19 de septiembre a las seis y media de la tarde en el Cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 5.

Ribeira. 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín



FL SFÑOR

#### † Don Massimo Donatelli

Falleció el día 15 de septiembre de 2024, confortado con los AA.EE.

Su familia da las más expresivas gracias a cuantas personas

asistieron a los actos de funeral y sepelio, y que de una u otra forma mostraron sus condolencias.

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín



#### † Don José Luis Sampedro Parada

Falleció el 18 de septiembre de 2024, a los 74 años de edad. • D.E.P. •

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 19 a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: Cementerio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, SALA Nº 2.

Aguiño, 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín



EL SEÑOR

#### † Don Santos Díaz Pérez

Falleció en las Palmas de Gran Canaria, el día 12 de septiembre de 2024, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

Salida HOY JUEVES, día 19 de septiembre, a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE. Iglesia Funeral SANTIAGO DE LAMPÓN. Cementerio Parroquial. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tiene la posibilidad de enviar el pésame online.

Lampón, 19 de septiembre de 2024

#### † Don Juan José Pereiro Romero

(Camarero del Kensington)

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad. ● D.E.P. ●

#### Su familia

Incineración: Hoy jueves, a las doce y media del mediodía, en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia ferrol, sala nº 2.

Neda. 19 de septiembre de 2024

Seguros Preventiva - www.albia.es



#### † Don Juan José Fernández Enríquez

Falleció el 18 de septiembre de 2024, a los 67 años de edad.

#### Su familia

RUEGA una oración. Incineración: jueves día 19 a las ocho de la tarde en el Tanatorio Crematorio do Barbanza -Xarás; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, SALA Nº 3.

Ribeira. 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín



LA SEÑORA

#### † Doña Mª Dolores Cernadas Riveiro

Falleció el 18 de septiembre de 2024, a los 81 años de edad. • D.E.P. •

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: el jueves día 19 de septiembre a las siete y media de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Ribeira, 19 de sentiembre de 2024

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín



LA SEÑORA

#### † Doña María Mercedes Sobrido Mariño

Falleció el 17 de septiembre de 2024, a los 52 años de edad • D.E.P. •

Su familia. AGRADECEN su oración y comunican que sus restos mortales serán incinerados, el jueves día 19 a las once y media de la mañana, en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Pobra do Caraminal, SALA Nº 5 (Calle Venecia, 50 - Pobra do Caramiñal)

Pobra do Caramiñal, 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín



EL SEÑOR

#### † Don José Manuel Rey Maneiro

Falleció el día 18 de septiembre de 2024, a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE.

Salida HOY JUEVES, día 19 de septiembre, a las SEIS DE LA TARDE. Iglesia Funeral SANTA MARÍA DE ENTINES. Cementerio Parroquial. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tiene la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 4.

Entines, 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín (4)



Recepción de esquelas hasta las DIEZ Y MEDIA de la noche

**Esquelas** Editorial 🔷 La Capital

Nuevo mail: esquelas@editoriallacapital.com



981 173060 981 369900 986 565152



# Pompas fúnebres



- Servicios fúnebres en toda Galicia
- Traslados nacionales e internacionales
- Profesionales titulados en Tanatopraxia
- Solicitudes on-line de literales y últimas voluntades
- Extracción y conservación de A.D.N.
- Servicio Floral
- Lápidas



## Telf.: 986 50 11 01 Fax: 986 50 58 46

POMPAS FUNEBRES DE AROSA

www.tanatorioarosa.com e-mail: contacto@tanatorioarosa.com

TANATORIO DE AROSA Avda. de Pontevedra, nº 21 Vilagarcía de Arousa

#### TANATORIO DEL SALNES

Telf.: 986 50 11 03

Avda. de la Pastora, s/n Cambados Telf.: 986 54 26 93

TANATORIO DE CATOIRA

Polígono de Abalo s/n Catoira Telf.: 986 50 11 01







"Alrededor del sepelio surgen muchas dudas. Nosotros le damos las respuestas"



LA FAMILIA DEL SEÑOR

## † Don Luis Hermo Tubío

Falleció el día 17 de septiembre de 2024, a los 54 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su esposa, Amalia Miguéns López; hijas, Sara y Jenny Hermo Miguéns; hermanos políticos, Josefa (†), Juan, José Mª, Digna, Marcelino, Mari Carmen, Carmen, Luis, Cecilia y José; ahijad@s, sobrin@s, tías, primos y demás familia.

DA las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde del miércoles día 18 de septiembre, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Rianxo a la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Araño, donde se celebró el funeral por su eterno descanso, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Capilla (Araño), 19 de septiembre de 2024

Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas



#### † Doña María Luisa Mañana González

(Viuda de Belarmino Bregua)

Falleció el día 18 de septiembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.

• D.F.P. •

Sus hijos, Manuel Roberto, Belarmino, José Luis y Mª Belén Bregua Mañana; hija política, Deborah Anne Smith; hermanos, Manola (†), José (†), Maruja (†), Elena (†), Antonia, Carmiña (†), Julio, Pilar (†) y Juan (†), hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará hoy jueves, dia 19, a las SIETE Y MEDIA de la TARDE, en la iglesia parroquial de San Jorge de Iñás (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha Parroquia. Favores por los que anticipan gracias. NOTA: La salida del Hogar Funerario se realizará a las SIETE Y CUARTO de la tarde

Hogar Funerario nº 1 - O Graxal. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

Iñás (Oleiros), 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres, S.A. 54





#### † Don Francisco Neira Senín

Falleció el día 18 de septiembre, confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.

• D.F.P. •

Su esposa, Manuela González Pereira; hijos, Ramón, Francisco y Pedro; hijas políticas, María del Carmen, Noelia y Betty; nietas, Paola, Alexia y Rossai; hermanos, Jaime (†), Carmen (†), Antonio (†), Manolo, Ramona, Hermitas (†), Concha, Anuncia e Isidro; hermanos políticos; ahijadas, Inés, Lourdes, Mercedes y Manolita; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY jueves a la UNA de la tarde en la Iglesia parroquial de San Juan de Anceis- Cambre, recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las DOCE Y MEDIA de la mañana.

Hogar funerario nº 4- Plaza Palloza (pésames: pesames@pompascoruna.com).

A Coruña, 19 de septiembre de 2024

Pompas Fúnebres, S.A. 54



#### † Doña Julia Márquez García

Falleció el día 17 de septiembre de 2024, a los 72 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, día 19, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Liáns (Oleiros), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de Liáns. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2. Avda. de Almeiras, nº 1 (Culleredo)

Montrove (Oleiros). 19 de septiembre de 2024

Funeraria Apóstol



LA SEÑORA

#### † Doña María Dorotea Añón Varela

(Dora)

Falleció el día 17, a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. • D.E.P. •

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy jueves, a las siete y media de la tarde. Cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña). A Coruña. 19 de septiembre de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es



#### † Doña Digna María Ferreiro Bello

Falleció el día de ayer, a los 51 años de edad, confortada con los SS.SS.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Remedios, Corme, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: hoy, a las cuatro de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

Corme-Porto (Ponteceso), 19 de septiembre de 2024

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es



#### † Doña Nieves Pedreira Pernas

Falleció el día de ayer a los 79 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos.

Su familia. Día del entierro: hoy jueves. A las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Carres (Oza-Cesuras) donde a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma. Terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4 - Oza de los Ríos.

A Cha- Carres (Oza-Cesuras), 19 de septiembre de 2024

Funeraria La Merced La Alerce





CON MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR FUNERARIO, OFRECEMOS LOS MEJORES SERVICIOS PARA LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES





TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. INCINERACIÓN Y RECOGIDA DE CENIZAS. SERVICIO FÚNEBRE COMPLETO Y SERVICIO DE FLORISTERÍA. TRÁMITES DE SEGUROS Y PÓLIZAS DE DECESOS. ATENCIÓN PERSONALIZADA 24H.

© 986 50 22 92

WWW.POMPASFUNEBRES-EUROPEAS.ES



TANATORIO RIANXO TELF: 981 862 089



TANATORIO URDILDE EDIF.MAHIA - A CALLE TELF: 981 805 314

## 46 <> Televisión

## 

## **1**2 **2**





#### cuatro •



## tele 5 🙃

## a sexta 6



## IVU G



**08.00** La hora de La 1 10.40 Mañaneros

14.00 Informativo territorial **14.10** El gran premio de la cocina

**15.00** Telediario 1

**15.50** Informativo territorial

**16.15** Fl tiempo

**16.30** Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa

18.30 Valle Salvaje

Rafael, recién regresado a Valle Salvaje, felicita a su hermano Julio por su compromiso y se enfrenta a Gaspar por el estado de la ganadería. Adriana. por su parte, sufre un impacto al reencontrarse con Rafael y al descubrir que se trata del hermano de Julio. Mientras tanto, Isabel se lleva a Pedrito. dispuesta a cumplir el despiadado plan de Victoria. Además, Alejo sorprende a Bárbara con sus inquietudes artísticas y despierta el interés de la joven. Posteriormente, Gaspar paga su frustración con Matilde, recibiendo luego una reprimenda de su madre. Entretanto, Adriana y Rafael deciden reprimir

Pedrito ha desaparecido 19.25 El cazador Con Rodrigo Vázguez 20.30 Aquí la Tierra Con Jacob Petrus.

su deseo. Paralelamente

Julio intenta acercarse

a Adriana, pero evita

ponerla en un compro-

aparece diciendo que

miso. Finalmente, Isabel

**21.00** Telediario 2

21.40 La Revuelta Con David Broncano.

«Loving Pablo»

**22.50** 59 segundos 01.15 Nuestro cine

09.30 Aguí hay trabaio

09.55 La aventura del saber

**10.55** La 2 express 11.05 Documenta2

11.55 Al filo de lo imposible 12.25 Las rutas D'Ambrosio

13.25 Mañanas de cine «El vengador del Sur».

14.45 Curro Jiménez

15.45 Saber y ganar

16.30 Grandes documentales

**18.00** Documenta2

18.55 Grantchester **19.40** Culturas 2

20.15 Mi familia en la mochila

20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke «Estación de policía, Yorkshire del Oeste». El programa visita en West Yorkshire un edificio con un pasado criminal. El pueblo de Scissett creció alrededor de la industria de la lana a principios del siglo XIX. Se construveron casas para los trabajadores y con ellas surgieron los pubs y luego, en 1953, una comisaría de policía.

21.30 Cifras y letras 22.00 ¡Cómo nos reímos!

El programa le dedica un monográfico a José Mota, cómico que lleva más de 25 años ligado a Televisión Española, El espacio hace un repaso a sus especiales de Navidad y a sus programas semanales, que han durado más de 12 años, va en solitario, desnués

de Cruz y Raya. 00.00 LateXou con Marc Giró **01.10** ¡Av. Carmen!

**02.10** Festivales de verano

**03.20** Documenta2 **03.20** Planeta arqueología: cuando el pasado se explica

08.55 Espejo público

Con Susanna Griso **13.20** Cocina abierta con Karlos Arquiñano

13.45 La ruleta de la suerte Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1

15.30 Deportes **15.35** El tiempo

15.45 Sueños de libertad

17.00 Yahora Sonsoles 20.00 Pasanalahra Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2

21.30 Deportes

**21.35** El tiempo **21.45** El hormiguero

El programa cierra la semana con la visita de luio de los actores Antonio Banderas y Marta Ribera, que vienen para hablar de Gypsy, el nuevo musical que van a estrenar por todo lo alto en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo 25 de octubre.

Banderas dirige y produce este nuevo espectáculo en el que Marta Ribera es la protagonista. Con Pablo Motos. Invitados:

Antonio Banderas, Marta RiberaAntonio Banderas y Marta Ribera, actores. 22.45 El peliculón

> «Mamá o papá». Víctor y Flora son un matrimonio que en el momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas. Entonces emniezan una disparatada competición para no conseguir la custodia de

**01.05** Cine

«Al final del camino». 03 00 The Game Show Con Sofía del Prado,

Marc Vila

sus tres hijos.

07.00 Love Shopping TV Cuatro

07.30 ¡Toma salami! 08.25 Calleieros viajeros

**10.25** Viajeros Cuatro 11.30 En boca de todos

14.00 Noticias Cuatro

14.55 ElDesmarque Cuatro **15.10** El tiempo

15.30 Todo es mentira 18.00 Lo sabe, no lo sabe

**19.00** ;Boom!

20.00 Noticias Cuatro 20.45 ElDesmarque Cuatro Programa de información y actualidad deportiva.

**21.00** El tiempo

21.15 First Dates

22.50 Horizonte

El programa aborda el segundo intento de asesinato de Donald Trump en su club de golf en West Palm Beach en Florida el pasado domingo 15 de septiembre, apenas nueve semanas después de que el candidato presidencial republicano sobreviviera a otro intento de atentado. Más tarde, el espacio analiza la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las partes de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio de Madrid v sus posibles repercusiones en la circulación del tráfico en la denominada zona

Madrid Central. 01.50 ElDesmarque madrugada

02.30 The Game Show

**03.10** En el punto de mira «Estafadores familiares» v «El virus se va de fiesta».

**07.00** Informativos Telecinco: el matinal

08.55 La mirada crítica

10.30 Vamos a ver **15.00** Informativos Telecinco

**15.25** ElDesmarque Telecinco

**15.40** El tiempo

**15.45** El diario de Jorge

17.30 TardeAR

**20.00** Reacción en cadena

21.00 Informativos Telecinco 21.35 ElDesmarque Telecinco

Con Jorge Javier Váz-

**21.45** El tiempo

21.50 Gran Hermano

quez. Tras la salvación de Nerea, dos de los tres nominados. Juan. Luis u Óscar, van a ser expulsados. Posteriormente. los concursantes de la casa oficial afrontan una sornrendente ronda de nominaciones especiales en las que el teléfono que está formando parte de la prueba semanai va a iugar un papel importante. Finalmente el espacio ofrece una amplia selección de imágenes de la última hora de la convivencia en ambas casas, prestando especial atención a los esfuerzos de Luis y Vio-

leta v las mellizas Lucía v

Silvia para mantener sus

falsas identidades ante

el resto de sus compa-

ñeros y las novedades

en la relación de Javier

y Vanessa, entre otras

situaciones. **02.00** Gran Madrid Show 02.20 ¡Toma salami!

03.00 El horóscopo de Esperanza Gracia La tarotista Esperanza Gracia hace un repaso a la fortuna que van a vivir los distintos signos del

zodiaco.

06.30 Ventaprime

07.00 Previo Aruser@s

**09.00** Aruser@s

11.00 Al rojo vivo 14.30 La Sexta noticias 1ª edición

**15.15** Jugones

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando

17.15 Más vale tarde

Espacio de actualidad que analiza con esníritu crítico los acontecimientos del día y pone cara a los problemas. Con Cristina Pardo, Iñaki López.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición

21.00 La Sexta Clave

21.20 La Sexta meteo

21.25 La Sexta deportes Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva.

21.30 El intermedio

22.30 El taquillazo

«Mortal Kombat». El luchador de MMA Cole Young desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un Cryomancer sobrenatural, para darle caza. Cole teme por la seguridad de su familia y, siguiendo las indicaciones de Jax, un comandante de las Fuerzas Especiales que tiene la misma extraña marca de dragón con la que nació Cole, va en

plo de Lord Raiden, que ofrece refugio a los que llevan la marca.

busca de Sonya Blade.

No tarda en llegar al tem-

**01.00** Cine «El triángulo del diablo».

destacados

**n2.40** Pokerstars 03.20 Play Uzu Nights **04.15** Minutos musicales **06.55** Información meteorolóxica sobre o estado do mar

07.00 Galicia por diante

08.00 Bos días

10.45 Estache bo

11.40 O termómetro

13.55 Galicia noticias 14.25 Telexornal mediodía

**15.10** Telexornal deportes mediodía

**15.30** O tempo

15.40 Quen anda aí?

Verán 18.50 Avance Hora galega

19.00 Hora galega

20.25 Telexornal serán **21.30** O tempo

21.45 Land Rober Tunai

Show 00.15 Zigzag

**00.40** Cine «Ninguén é perfecto».

02.25 Telexornal serán

03.30 Estache bo **04.00** Ouen anda aí?



07.00 Xabarín Club 08.30 O Faladoiro do Galicia

por diante 09.30 Xabarín Club

11.00 Libro de familia 14.00 Como galegos!

15.00 Galicia noticias

15.20 Telexornal mediodía **16.05** Telexornal deportes mediodía

**16.20** O tempo

16.30 Bonanza

**17.15** Ti Verás 18.20 Feito con cabeza

20.15 Traes unha cantiga?

**20.30** Ziazaa

20.55 A Crónica

22.00 Telexornal serán 22.50 Información

meteorolóxica sobre o

estado do mar

22.55 Esquece Monelos 00.15 Zigzag

**00.40** Traes unha cantiga?

## deportes



#### **UEFA CHAMPIONS LEAGUE:** MÓNACO-BARCELONA · M+, 21.00

Pese a que el club azulgrana ha vivido temporadas complicadas en los últimos años es, sin duda, la Champions League, la gran mancha en el expediente culé. Son va muchas temporadas sin lograr estar entre los 4 o 5 meiores equipos del continente

07.00 DA7N 12.55 M+ Liga Campeones **14.55** M+ Liga Campeones 18.45 M+ Liga Campeones 3 Fútbol 19.00 DAZN LaLiga

02.15 DAZN

02.20 M+ Deportes

**20.35** DAZN 1 20.53 M+ Liga Campeones 20.53 Movistar Plus+ **21.00** M+ Liga Campeones 5

21.00 M+ Liga Campeones 3 21.00 M+ Liga Campeones 2 Fútbol

Tenis Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol Fútbol

Fútbol

Estrella Roja-SL Benfica AS Mónaco-FC Barcelona Estrella Roja-SL Benfica CD Leganés-Athletic Club Balonmano Barça-Pick Szeged Atlético de Madrid-RB Leipzig AS Mónaco-FC Barcelona Brest-Sturm Graz Atalanta-Arsenal FC AS Monaco-FC Barcelona Fútbol am. Patriots-Jets Fútbol am. Miami Dolphins-Buffalo Bills

WTA 250 de Seúl

Espacio de actualidad política que cuenta con una mesa de discusión en la que distintos periodistas especializados debaten sobre diversos temas con un tiempo delimitado. Disponen de unos micrófonos que se repliegan automáticamente tras un minuto en activo, lo que obliga al contertulio a ajustar su intervención.

#### HORIZONTE · CUATRO, 22.50

59 SEGUNDOS · LA 1, 22.50

El programa aborda el segundo intento de asesinato de Donald Trump en su club de golf en West Palm Beach en Florida el pasado domingo 15 de septiembre, apenas nueve semanas después de que el candidato presidencial republicano sobreviviera a otro intento de atentado.







La sede histórica del Colegio de Médicos de A Coruña acogió ayer por la tarde la presentación del libro 'Cicatrices en la selva', del periodista Jacinto Ruiz, en un acto que llenó la sala para escuchar la historia novelada de la vida y obra del médico ferrolano Pablo Fernández Cartagena en el Congo

## Médicos de Beatles y de Rolling con 'Cicatrices'

#### **DODA VÁZQUEZ** A CORUÑA

La emoción de salvar vidas v las otras emociones humanas centraron la presentación del libro 'Cicatrices en la selva', que el periodista Jacinto Ruiz protagonizó ayer en la sede del Colegio de Médicos. La historia, aunque novelada, está inspirada en la vida del doctor ferrolano Pablo Fernández Cartagena, quien erradicó la viruela en el Congo.

Entre el público, que llenó la sala había, como destacó el presidente del Colegio, Luciano Vidán, médicos escritores y médicos músicos, "de los Beatles y de los Rolling", bromeó. Pero todos interesados en la historia de Jorge Martínez, alter ego de Fernández Cartagena, del que mostró su ficha de colegiación de 1990, cuando el doctor regresa a Ferrol.

La neuróloga María Jesús Sobrido hizo hincapié en que, sin este libro, "no nos hubiéramos enterado de esta historia", condensada en una "novela multidimensional" que cuenta también la historia del Congo, el contexto histórico y geográfico o el papel de Occidente en África.

Jacinto Ruiz, por su parte, habló sobre aquellas situaciones que nos hacen tomar decisiones importantes que nunca pensamos que podríamos tomar y recordó al heroico protagonista de esta historia, que abandona todo lo que tiene para marcharse al Congo con su familia y que falleció el mismo día en que se publicaba la novela.



1, 3, 4 y 5. Asistentes a la presentación, en su mayoría médicos / 2. Luciano Vidán, María Jesús Sobrido y Jacinto Ruiz / 6. Antón Acevedo, director xeral de Maiores | PATRICIA G. FRAGA

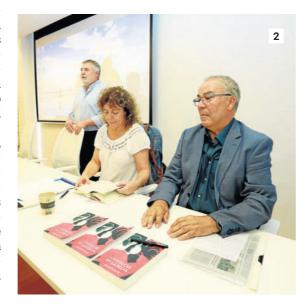

















Tlf./Fax: 981 22 74 54 Móvil: 677 21 64 23

C/ Teresa Herrera, 10 - 5° 15004 La Coruña



## Blanco y naranja

uando yo era niño, no tan niño, joven y bastante joven, los clubes de fútbol tenían dos equipaciones. La titular y la reserva, que se usaba cuando visitaban a un club equipado con colores coincidentes o confundibles. El Real Madrid vestía de azul o morado cuando visitaba al Sevilla o al Valencia, que jugaban de blanco. En alguna ocasión, cuando el equipo contrario combinaba su camiseta titular con los calzones blancos, el Real Madrid saltaba al campo -Atocha-, con su camiseta titular y los pantalones y medias azules. Sucedía con el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, y si estaba en Primera División, el Granada. Cádiz y Las Palmas, Español y Alavés... El Barcelona, siempre de azulgrana. Los colores identificaban a los clubes y a sus aficionados. Hasta que llegaron las marcas, que también se apropiaron del tenis, exceptuando Wimbledon, que mantiene estrictamente la tradición.

Ahora, y me refiero al Real Madrid por ser el equipo de mis hondos amores y alegrías y menores penas, cuando al equipo del Santiago Bernabéu le corresponde disputar un partido a domicilio, lo hace de azul, de negro, de rosa, de naranja, de verde. De gris, de morado o del color que se le ocurra al diseñador de Adidas. Se trata de una descomposición cromática que diluye el entusiasmo que origina la uniformidad blanca del club que lo ha ganado todo de blanco. Algún año vistió de colorado, como el Osasuna.

Y para mí, que ese interés en las marcas deportivas por restar su personalidad a los equipos que visten, dinero aparte, responde a un plan de despersonalización de la tradición que desorienta a las aficiones en beneficio de la imposible igualdad. Los mismos locutores de los partidos - llegará el día en el que el fútbol será comentado por más comentaristas que jugadores corren sobre el césped-, se dejan llevar por la costumbre y se equivocan en sus sentencias. -El equipo blanco no consigue romper la defensa de los granotas-, cuando el equipo blanco que no consigue romper la defensa de los granotas, va vestido de naranja. Con la equipación naranja -segunda del Valencia y del Barcelona-, los futbolistas del Real Madrid necesitan más de treinta minutos para averiguar que los naranjas son ellos, y pasa lo que pasa. Eso sí,



las tiendas se forran vendiendo todos los Reales Madrid posibles y probables. El blanco, el negro, el azul, el verde, el rosa y el naranja. Llegará el día en el que el buenismo imperante convenza a las marcas deportivas de la conveniencia social durante la Semana del Orgullo Gay, de añadir a las camisetas de los clubes de fútbol en sus equipaciones un motivo multicolor LGTBI en homenaje a los socios y aficionados partidarios de la cosa. Y si a un ganadero del Guadarrama, harto de encontrarse en sus campos cadáveres de terneros devorados por las manadas de lobos que ya han ocupado la sierra madrileña, se le ocurra cazar a un lobo, los dos equipos, se reunirán en el centro del terreno de juego para guardar un emocionante minuto de silencio en memoria del lobo fallecido y no de los terneros masacrados, mientras una buena parte del público deja asomar brillantes lágrimas de sus ojos enrojecidos por la tristeza. El ganadero, de ser socio, será inmediatamente expulsado del club con independencia de sus responsabilidades judiciales.

Porque el fútbol de hoy no se juega a noventa minutos. El tiempo añadido por los cambios y los lloriqueos de los futbolistas aparentemente heridos puede alcanzar los diez minutos en cada tiempo, a los que hay que sumar el minuto de la hidratación y el minuto de silencio por el fallecimiento del socio 12.549 del club anfitrión.

Cuando yo era niño, no tan niño, y joven pero no tanto, si un espectador de los 100.000 que ocupaban las tribunas y gradas del Bernabéu sufría un episodio vascular, el público cercano al infartado reclamaba a los camilleros y éstos trasladaban inmediatamente en camilla al espectador accidentado hasta las dependencias médicas del Club. Ahora se detiene el partido. Que un forofo sufra un pipirlete como consecuencia de un gol entre noventa mil forofos que no lo sufren, no puede detener un partido. Se le atiende, se le ingresa o se le da de alta, y colorín colorado. En la actualidad, si el forofo sufriente necesita treinta minutos de reanimación, el partido se suspende durante esos treinta minutos. Y la gente, superado el trance, aplaude.

Hasta en el fútbol somos mucho más tontos que antaño. En blanco o en naranja.

© El Debate







## aturuxos

#### Las picaduras en A Coruña son autóctonas

Muchos creían que las carabelas portuguesas iban a ser la sorpresa de la temporada en lo que a incidencias se refiere, pero un año más, el premio al visitante más molesto en los arenales coruñeses se lo llevan los escarapotes. Treinta y nueve picaduras suyas atendió el servicio de socorrismo. Ni una de las falsas medusas. Aquí nos va lo autóctono.

#### **Íñigo Quintero** también gusta a la industria

El fenómeno Íñigo Quintero no para de crecer. Internet lo convirtió en un ídolo de masas, el mérito de mantenerse en lo alto después de eso es todo del joven coruñés. Y ahora le llega el reconocimiento de la industria musical con la nominación a los Grammy Latinos en la categoría de mejor nuevo artista. A veces, crítica y público coinciden en gustos.

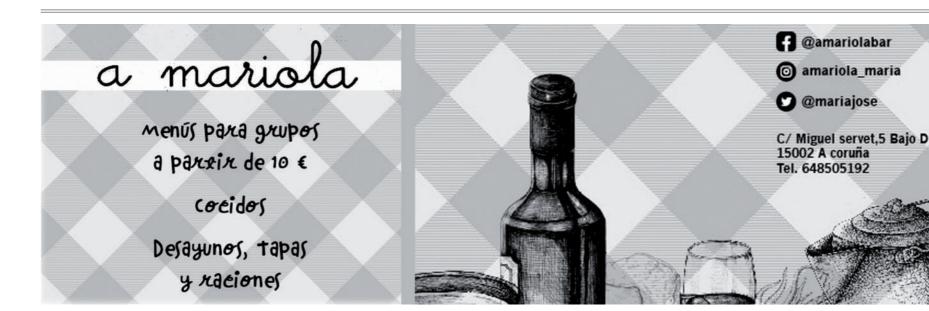

